POBRE PERFORMANCE CANALLA

## Central jugó mal y le dijo adiós a la Copa Argentina

Perdió 1-0 ante Barracas. Todo en la previa de los play-offs de la Sudamericana, donde deberá mejorar. **Ovación** 



COPA AMÉRICA 2024

#### La selección nacional busca el pase a la final frente a Canadá

Messi volverá a estar de arranque y regresa Di María al equipo titular. A las 21 en New Jersey. **Ovación** 

# LACCAPITAL

Decano de la Prensa Argentina

Rosario, martes 9 de julio de 2024 | lacapital.com.ar

EL IMPACTO DE LA RECESIÓN ECONÓMICA EN ROSARIO

# El consumo masivo se desploma en la segunda quincena de cada mes

La pérdida del poder adquisitivo es cada vez más notoria y muchos rubros lo perciben. Entre los sectores más golpeados se encuentran los kioscos, almacenes, locales de ropa y gastronomía. La tendencia se profundiza después del 20 de cada mes. **Página 3** 

Crece el uso de la tarjeta de crédito en lugar del efectivo, débito y billeteras



## Al final, Milei consiguió su Pacto de Mayo

El presidente firmó junto a 17 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño un acta con diez acuerdos básicos para establecer políticas de mediano y largo plazo. "La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión", dijo. **Páginas 10 y 12** 

**OBRAS MUNICIPALES** 

## Remodelarán 13 plazas y tres parques en toda la ciudad: instalarán atractivos juegos

Los trabajos incluyen la mejora de áreas verdes y colocación de nuevos bancos y mobiliario urbano. "Es importante que la gente vuelva a adueñarse de los espacios públicos", dijo el intendente Javkin. **Página 3** 

FAUNA BAJO AMENAZA

### Los flamencos andinos de la laguna de Melincué están en peligro

La explotación de litio en el norte del país, el avance de la frontera agropecuaria y el desarrollo de urbanizaciones en la zona atentan contra esta especie. **Página 7** 

# Subió 18% el costo de la canasta familiar en los barrios de Rosario

El informe trimestral de Ceso sostiene que se necesita \$ 1,23 millón para cubrir gastos mínimos. **Página 14** 

#### Piden informes sobre robos en la obra del Hospital Regional Sur

La Cámara de Diputados provincial reclama condiciones de seguridad en el lugar. **Página 4** 

### CIUDAD Y REGIÓN

#### **Tendencia**

La pérdida del poder adquisitivo es cada vez más notoria y muchos rubros del comercio lo perciben

# El consumo en Rosario se desbarranca cada segunda quincena de mes

Entre los sectores golpeados se cuentan los kioscos, almacenes, locales de indumentaria, regalerías y la gastronomía. La tendencia se ve de forma mucho más marcada a partir de los días 20



El consumo se desinfla considerablemente desde el 15 o 20 de cada mes. La gente usa más la tarjeta de crédito que la de débito, y hasta piden pasar el pago al mes siguiente.

#### Nicolás Maggi

nmaggi@lacapital.com.ar LA CAPITAL

La pérdida del poder adquisitivo es cada vez más notoria y muchos rubros del consumo están notando en Rosario una marcada caída de ventas en la segunda quincena del mes. Entre los sectores golpeados se cuentan los kioscos, almacenes, locales de indumentaria, regalerías y la gastronomía, que observan cómo se desinfla el consumo a partir del día 15 o 20.

Este fin de semana se conoció que los kioscos notan una merma del 20 por ciento, cuando los sueldos comienzan a estirarse como un chicle para llegar hasta el próximo día de cobro. Pero no son los únicos. La situación refleja que el poder de

compra de los rosarinos se ve cada vez más afectado por la recesión, y golpea también la recaudación de locales de todo tipo.

De hecho, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) presentará este martes su relevamiento mensual sobre distintos sectores del comercio minorista, que mostraría una lapidaria caída en junio cercana al 22 por ciento. Sin embargo, en algunos rubros hay esperanzados que creen que lo peor ya pasó y ven una luz en el horizonte.

#### Del 20 en adelante

"Después del 20 se siente mucho la caída de consumo. Pero tampoco es que los otros días es una fiesta. Hoy que estamos a principios de mes, no sé si será por el frío, pero no se está vendiendo nada. Está todo muy complicado por la pérdida de poder adquisitivo", comentó este lunes Miguel Rucco, presidente del paseo comercial calle San Luis.

En su opinión, "la gente retrae el consumo, se enfoca en lo que es de primera necesidad y lo que no es estrictamente urgente, se posterga. Por eso, después del 15 o 20 se cae muchísimo todo", especificó el titular de una casa de artículos importados. Y agregó: "El aguinaldo pasó sin pena ni gloria. Creemos que las personas pagaron deudas y cuentas atrasadas".

En cuanto a los sectores más golpeados dentro de esa arteria ligada a lo textil, pero también a la regalería, juguetería y los productos de librería, mencionó que "los que venden cosas de invierno, como indumentaria, medias o lencería, artículos que son necesarios para esta temporada, no han tenido tanta caída. En el resto de los rubros, sí", aseguró.

"Indudablemente, cuando está el ingreso el movimiento mejora, y conforme van pasando los días, se empieza a sentir la desaceleración. El 28 de junio se pagó el aguinaldo y estos primeros días son de ventas. En cambio los últimos días del mes, los clientes compran prácticamente casi todo con la tarjeta y ya no se ve efectivo", mencionó por su parte Nelson Graells, de Amigos de la Peatonal Córdoba y titular de Sport 78.

#### Tarjetear el consumo

En almacenes y granjas, en tanto, es muy notorio el fenómeno. "Del 20 al 30 la venta se cae. Estamos hablando de los sectores que se autoperciben de clase media en la zona del macrocentro, porque en los barrios es inclusive peor. Si bien estos sectores se cuidan durante todo el mes, (por ejemplo, se toma menos gaseosa y menos vino), cuando llega a esa altura del 20 en adelante es muy marcado el descenso", aseguró Juan Milito, del Centro Unión Almaceneros.

Respecto de julio, manifestó que la caída "se amesetó" e incluso cree que aumentó levemente el consumo, debido al impacto del aguinaldo. "La gente antes usaba esa plata para comprarse un televisor o irse de vacaciones, ahora la usa para el sustento diario y llegar a fin de mes", especificó. Y reveló: "Cada vez se utiliza más la tarjeta de crédito en lugar de la de débito, y por ahí los últimos días del mes, cuando está por cerrar la tarjeta, te piden que los esperes unos días para que pase para el mes siguiente. Se busca cualquier método, incluso pedir fiado, para llegar".

#### ¿Una luz de esperanza?

En cuanto a la gastronomía, hace tiempo que la tendencia es regresiva a lo largo del mes, y a medida que pasan los días va bajando la venta. Como los sueldos se van licuando a medida que llega el final del mes, en general el mejor fin de semana es el primero o el segundo, dependiendo de qué día se haya cobrado, y el último es el peor. Pero algo parece estar cambiando.

Algunos referentes comienzan a vislumbrar algún signo de recuperación. "En general venía siendo muy marcada la caída en la segunda mitad del mes, especialmente durante abril y mayo. Pero en junio creció la venta, inclusive 30% por arriba de marzo. Y la primera semana de julio estuvo sobre la de junio. Si se repite este mes, te diría que es tendencia", analizó Leandro Iriart, dueño de la pizzería La Gran Argentina.

"Luego de una caída del 40% en nuestra actividad, parece haberse detenido. Tenemos el residual de lo que quedó del aguinaldo, que también empuja y se ve un poco más de circulante. Y estamos pendientes de la actividad económica, porque la semana pasada se movió el dólar y todos nos asustamos", apreció un viejo gastronómico.

Julio, entiende la fuente, va a ser un mes atípico, con las vacaciones de invierno que siempre derraman, y con el Día del Amigo. "Muchos no se van de viaje y a pesar de que el clima está duro—lo que pega en la nocturnidad. que es cuando más se gasta—, al no tener compromisos la gente sale y de día está soleado. El restaurante y el bodegón se benefician con el frío, y los bares del centro reciben a los que llevan los chicos al cine", marcó. Así las cosas, quizás sea un mes en el que la tendencia cambie.

CIUDAD LA CAPITAL | Martes 9 de julio de 2024 | 3

MÁS CONVIVENCIA

# Remodelarán 13 plazas y tres parques en toda la ciudad

"Creemos que es clave que la gente vuelva a adueñarse y disfrutar del espacio público", dijo el intendente, Pablo Javkin

Como parte del plan 2024, la Municipalidad remodelará y mejorará 16 plazas y parques de la ciudad. El nuevo plan de reconstrucción y mejoras integrales que comprende 16 importantes plazas y parques ya comenzó a notarse. Además de las mejorías funcionales y estéticas, tiene la intención de seguir afirmando el vital rol de integración social y urbana. Y como valor agregado, se sumarán tres grandes atracciones al circuito de juegos que ya existen en la ciudad. "Creemos que es clave que la gente vuelva al espacio público", auguró el Intendente Pablo Javkin.

Enmarcadas en la segunda etapa del Plan de Plazas que está llevando adelante la Municipalidad, (que considera esos espacios públicos como sector esencial como red de tejidos de contención y núcleo básico de convivencia), se proyecta la remodelación y puesta en valor de 16 espacios públicos: 13 plazas y 3 parques. Las acciones en las plazas proyectan la remodelación y puesta en valor de 87.457 metros cuadrados, con una inversión que supera el billón y medio de pesos. En cuanto a los 3 parques que recibirán intervenciones integrales, se trata del Parque España, Parque Regional Sur y Parque Oeste.

A lo largo de la presentación, el intendente destacó ayer la importancia de que "la gente vuelva al espacio público, que lo pueda disfrutar, mucho más los chicos. Y para eso hay que hacer una puesta en valor de las plazas". La jerarquización de los espacios de juego y de recreación están en el marco de una serie de acciones conjuntas con la provincia.

Y el propio Javkin lo destacó: "Lo que estamos haciendo, más las detenciones que hicimos con la policía en chatarrerías, en el control de cuidacoches, las demoliciones que hicimos en la invasión del espacio público, es para que el vecino pueda estar en la calle, con seguridad", subrayó.

El Plan de Plazas en su primera edición logró cambiar el ritmo de vida de varios barrios de la ciudad, en tanto que se recuperó el valor de las mismas como punto de reunión de los ciudadanos de la comunidad. Se trabajó en 35 espacios públicos (7 principales con juegos barriales y el resto distribuidas en todos los sectores de la ciudad). Se espera que la continuidad de estas políticas públicas pueda acrecentar los resultados obtenidos hasta el momento.

"Ocuparse de los chicos como lo estamos haciendo en estas vacaciones y garantizar la seguridad en el espacio público es lo que necesitamos para que la ciudad esté como tiene que estar", concluyó Javkin.

#### Tres plazas distritales

El proyecto actual consiste en la recuperación y puesta en valor de tres plazas más distribuidas en distintos distritos. En este marco, ya se encuentran en ejecución la Plaza Santa Rosa, ubicada en el Distrito Centro, (entre San Juan, Entre Ríos, Mendoza y Corrientes); la Plaza Alberdi y la Plaza Brown, en el Distrito Norte, (entre Rondeau, Superí, Warnes y Herrera y entre Rondeau, Puccio, Agrelo y Herrera); y la Plaza Saavedra, en el Distrito Sur, (entre Uruguay, Italia, Saavedra y Dorrego).

Las obras de remodelación y puesta en valor de las plazas incorporan una moderna instalación de juegos fabricados por la empresa rosarina Crucijuegos en cada una, con suelo antigolpes. Estos tres nuevos juegos se suman al circuito de 9 Juegos Barriales ya existente, colocados en el marco de los espacios públicos remodelados en la primera etapa del Plan de Plazas.

Además, los trabajos también incluyen la mejora de áreas verdes, parquizado, espacios de descanso, colocación de nuevos bancos y mobiliario urbano. Siempre desde una visión de cuidado ambientalista. Y, para un mejor mantenimiento, se implementan estructuras para sistema de riego.

#### "Es muy importante que la gente vuelva al espacio público, que lo pueda disfrutar a pleno en toda la ciudad"

Las tareas de recuperación en esos sitios pretenden honrar las características y los vínculos sociales e históricos de cada plaza y, desde ese enfoque, también se busca resal-



El intendente Pablo Javkin, ayer, en plena presentación del plan de remodelación y puesta en valor de espacios verdes.

tar las cualidades de los bustos, los monumentos y las fuentes.

Este nuevo plan principalmente apunta a reactivar las zonas de juegos, con dispositivos recreativos nuevos, que incluyen pisos que buscan evitar accidentes, que fueron pensados y diseñados para espacios públicos de uso intensivo.

#### Plazas de cercanía

Este plan abarca las mejoras en seis espacios públicos, correspondiendo uno a cada Distrito. Son obras que se llevan adelante a través de un proceso de Diseño Participativo, junto a la Secretaría de Cercanía. Y, en todos los casos, se invita a la ciudadanía a imaginar y pensar el proyecto de forma grupal y conjunta. Esas acciones son licitadas por la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento.

En esas plazas los trabajos se enfocan principalmente en el recambio de pisos en los sectores de juegos infantiles con suelos de caucho, a la reparación de senderos, al parquizado y a importantes mejoras en la iluminación.

Esas intervenciones se realizan en el marco de ámbitos colectivos de participación ciudadana, a través de dinámicas de interacción dentro del Diseño Participativo. Para eso, para definir prioridades y establecer consensos, se realizan por lo menos tres encuentros junto a los vecinos de los barrios.

La primera reunión se focaliza en la escucha a los vecinos. En la segunda, se desarrolla la presentación de anteproyectos, la votación, la presentación de alternativas con las ideas tomadas del encuentro anterior, con la intención de llegar a una propuesta más amplia y creativa. Y en la tercera, se realiza la presentación del proyecto, ya con características definitivas.

De esa manera, con ese espíritu, se está poniendo en valor la Plaza Cabo Alvarez, en el Distrito Norte, entre Cabo Principal lvarez y Darregueira, que ya está en ejecución.

Con similar metodología, con el desarrollo de Consejos Barriales, se están realizando el Cantero Central de Avenida Francia entre Brown y Urquiza, en el Distrito Centro; y la Plaza Tarragó Ros, en el Distrito Sur, entre Laprida y 24 de Septiembre.

En tanto, junto a la Secretaría de Cultura se realizarán Consejos Barriales con niños y niñas de la zona, en la Plaza Chiodi, en el Distrito Oeste, entre Lima y Cochabamba; y en la Plaza Fausto Hernández, en el Distrito Noroeste, entre Echazarreta, Sohle, Benito y Conte de Alio.

Por su parte, en la Plaza 17 de Agosto, en el Distrito Sudoeste, entre Regimiento 11, Callao, Patria y Casaccia, se están por realizar las reuniones con los vecinos. De esta manera, el municipio pretende fortalecer su compromiso pensando en una ciudad cada vez más verde, abierta, inclusiva, sostenible y dinámica.

## Obras en las que son clave las opiniones de los vecinos

En el marco del Presupuesto Participativo 2024, luego de haber sido votados y elegidos por los vecinos, serán remodelados el Espacio Verde en Barrio Nuevo Alberdi, (avenida Raúl Alfonsín entre Grandoli y Bouchard); el Espacio Verde en Barrio Olímpico, (Calle 1379 y Maldonado); el Espacio Verde en Barrio Parque Habitacional Ibarlucea, (entre avenida Límite del Municipio, Calle 13114 y Morrow); y el Espacio Verde en Sabin y Olivé.

Además, también se realizarán obras de carácter integral en tres importantes parques de la ciudad. En el parque España (Sarmiento y el río Paraná) el proyecto consiste en la extensión del muelle existente de la cota más baja del lugar. Esa obra contempla el desarrollo de

las estructuras resistentes de hormigón, pilotaje y losas, para la ejecución del muelle y una rampa escultórica que conecta las dos cotas de la barranca.

En el parque Regional Sur (sobre la ribera del arroyo Saladillo), en tanto, las obras contemplan pavimento definitivo en calles Hungría y Centenario, veredas perimetrales, iluminación, hidráulica; nuevo pavimento en el circuito KDT, colocación de reja; adecuación del entorno del velódromo; iluminación interior del predio; núcleo sanitario, seguridad, office, comercio, oficina deportes, oficina parques y paseos; y mobiliario.

Por su parte, en el parque Oeste (entre Rouillón, Riobamba, Federico de la Barra y Cerro Catedral) el proyecto incluye la colocación de nuevos juegos infantiles y acondicionamiento de los juegos existentes, incorporación de pretiles y cestos metálicos, mobiliario urbano, restauración de la cancha de deportes y nuevo playón deportivo. También se realizarán nuevos senderos y rampas de acceso.

ROBO SISTEMÁTICO

# Aumentan los robos al Hospital Regional Sur y la Legislatura pide informes

La Cámara de Diputados tiene un proyecto para que el Ejecutivo diga cuál es la seguridad del lugar y qué ideas hay para ese espacio



La última "postal" del hospital, tomada el viernes pasado. Aseguran que el fin de semana la situación se agravó.

#### Carina Bazzoni

cbazzoni@lacapital.com.ar LA CAPITAL

La imagen del vandalismo sufrido por de la estructura del Hospital Regional Sur de Rosario tuvo impacto en la Legislatura santafesina. Tras la publicación de La Capital sobre los robos hormiga que se suceden en el esqueleto del edificio de Circunvalación y San Martín, el diputado provincial Miguel Rabbia presentará un pedido de informes para que la provincia explique cuáles son las condiciones de seguridad del lugar y qué proyecto tiene el Ministerio de Salud para el centro asistencial que ya lleva 13 años en construcción. Mientras tanto, vecinos del lugar hicieron saber a este diario que durante el fin de semana los saqueos se intensificaron.

Las obras para dotar a la ciudad de Rosario de un nuevo hospital se iniciaron a mediados de 2011, durante la gestión del exgobernador Hermes Binner. Sin embargo, tras sucesivas administraciones apenas se concretó el 20 por ciento de los trabajos necesarios para que el centro asistencial pueda estar en funcionamiento.

En las últimas semanas, vecinos del lugar denunciaron que la estructura de hormigón era permanente víctima de robos, que ya había perdido prácticamente la totalidad de los cerramientos de su planta baja y de sectores de sus pisos superiores.

La postal del abandono tuvo repercusiones en la cámara de Di-

putados de la provincia. Rabbia (Juntos / bloque Construyendo Futuro) ingresará un pedido de informes para saber qué resguardo tiene la construcción y cuáles son las condiciones de seguridad del espacio.

Además, la iniciativa indaga sobre qué proyecto tiene el Ministerio de Salud de la provincia para el hospital que se construye en Rosario. "Ya habíamos presentado una iniciativa similar, ahora volvemos a insistir sobre el mismo tema", explicó el diputado provincial, integrante de la comisión de salud de la cámara Baja santafesina.

Como senador, Rabbia había participado del equipo convocado durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti para volver a discutir el proyecto del centro asistencial de la zona sur. De esa comisión participó también quien por entonces era presidenta de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia, Silvia Ciancio, actualmente ministra de Salud provincial.

#### Un hospital del futuro

Rabbia recordó que en su momento se analizaron la demanda en salud de la población del sur provincial y la capacidad del sistema sanitario de darle respuesta. "Nos encontramos que era sumamente necesario fortalecer el cuatro nivel de atención, aquel relacionado con la rehabilitación de pacientes, por eso propusimos darle este perfil al nuevo hospital", recordó.

Así, se acordó que el edificio que se promocionaba como el hospital "más grande y moderno del país", con una estructura total de 39.000 metros cuadrados, tendría dos tipos de uso: en la mitad de esa superficie funcionaría un hospital general de alta complejidad, mientras que en la segunda se abriría un centro para la rehabilitación de patologías neurológicas.

Rabbia fue un defensor de esa idea. "En su momento lo consideramos como un Fleni público rosarino", apuntó haciendo referencia al hospital porteño con una sede en el barrio de Belgrano y un complejo en Escobar, especializada en neurología, neurocirugía y rehabilitación.

Rabbia recordó que durante la gestión del ex gobernador Jorque Obeid comenzó a gestarse la idea de levantar un hospital en el predio del Batallón 121 para mudar allí los servicios del Hospital Provincial, de Alem y Mendoza. "En su momento el gobierno de la ciudad definió destinar ese predio para la construcción de un complejo de viviendas", dijo.

Así, se destinó al hospital el predio actual, de San Martín y Circunvalación, donde se proyectaba un complejo de atención y enseñanza de las disciplinas relacionadas al cuidado de la salud. El problema, apuntó el diputado, "es que dislocaron la idea original y llevaron el hospital a un lugar que no tiene servicios básicos".

#### La iniciativa indaga sobre qué proyecto tiene el Ministerio de Salud para el hospital de Rosario

Según advirtió "dislocaron el hospital de su idea original". Las obras para su construcción comenzaron en junio de 2011. El gobierno de Antonio Bonfatti avanzó con las primeras etapas y el de Miguel Lifschitz llegó a inaugurar el cerramiento de la estructura y la plaza que enmarca la construcción.

Al asumir Omar Perotti, las nuevas autoridades plantearon que no estaban dadas las condiciones previas para continuar con la obra, principalmente la infraestructura de servicios (agua, cloacas y luz). En marzo del año pasado se licitaron las obras básicas de infraestructura cloacal para el hospital. Los trabajos permitirían extender el servicio además a los barrios Tío Rolo, Puente Gallegos, 17 de Agosto, Las Flores Este, Irigoven, Las Flores Sur, San Martín Sudeste v Sudoeste. Por entonces se anunció que las tareas demandarían un año. Sin embargo aún no se completaron.

SIETE PROCESOS

## Santa Fe fue en junio la segunda provincia con más donantes de órganos

La procuración de órganos para trasplantes en la provincia de Santa Fe continúa teniendo un lugar destacado a nivel nacional. En lo que va del año se realizaron 33 operativos de donación, los cuales posibilitaron 82 trasplantes, lo cual la ubica a la vanguardia en el país en materia de procuración y trasplantes.

Esto se produce a partir del tra-

bajo que realiza el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), del Ministerio de Salud de la provincia.

En el mes de junio los donantes santafesinos fueron siete, una cifra que ubicó a la provincia, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) que concretó la misma cantidad, como la segunda en la materia en todo el país, consignaron las autoridades. Los procedimientos del mes pasado tuvieron lugar en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y en el Sanatorio Rosendo García, ambos de Rosario; y en los hospitales "José María Cullen" de Santa Fe y "Alejandro Gutiérrez", de Venado Tuerto; y en el Sanatorio Esperanza, de la ciudad homónima.

La directora de Cudadio, Cecilia Andrada, expresó que "cada vez que se produce una cantidad relevante de donaciones hay que saber que detrás de cada proceso hay un equipo de especialistas y trabajadores que le dedican varios días, con mucho profesionalismo y profundo compromiso humano, desde la detección del donante potencial hasta el momento en que

se entrega la conservadora con el órgano al equipo de trasplantología. También hay una familia que sufrió la pérdida de su ser querido, que probablemente comenzará a elaborar su duelo sabiendo que se lograron salvar o mejorar las vidas de otras personas".

#### Se facilitaron 82 trasplantes

La funcionaria agregó otros datos sobre los operativos recientes: "a partir de las ablaciones que se efectuaron este año en nuestra provincia pudieron acceder al trasplante 82 pacientes de la lista de espera nacional. Como el sistema de asignación privilegia siempre la compatibilidad, son muchos los órganos que se "Detrás de cada proceso hay un equipo de especialistas que dedican mucho tiempo y profesionalismo"

destinan a personas de una provincia diferente a la del donante. En cualquier caso, para eso es que trabajamos las 24 horas todos los días del año: para que el tiempo que aguarda cada paciente para su trasplante sea cada vez menor".

La lista nacional de inscriptos por el Instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implante de Órganos (Incucai) para acceder al trasplante es de 7.087 personas, de las cuales 476 residen en la provincia de Santa Fe. ADEMAS SE SUMAN 500 MOTOS

## Refuerzo en la flota: la provincia amplía a 940 los patrulleros para el accionar policial

Estaba prevista la incorporación de 800 móviles pero se pudo realizar un mejoramiento de la oferta en la licitación

En materia estructural, se refuerza y equipa la defensa delantera y trasera con acero para brindar mayor firmeza y seguridad ante impactos; se le colocan cabezales destellantes de luces LED en el frente y en los laterales para brindar máxima visibilidad; se refuerzan los faros delanteros y traseros.

En cuanto al interior, se coloca un panel divisor entre las partes delantera y trasera con ventanilla antivandálica que brinda protección al personal policial.

Tienen un sistema de comunicación Tetra y GPS; iluminación LED exterior en parrilla con 6 patrones de destello y estanco con protección UV; barra de señalización, balizas LED de señalización con cobertura de 360 grados; sirena y megáfono con potencia superior a 75 vatios y 120 decibeles, con comando de apagado y encendido, con control remoto, difusor de sonido y 6 patrones específicos, entre otros elementos.



Las unidades cuentan con sistemas modernos de comunicación y señalización.

Los móviles policiales ampliarán aun más su flota. Así lo confirmó la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesina, Georgina Orciani, al anunciar que el gobierno provincial incorporará 140 patrulleros más para reforzar la seguridad en todo el territorio santafesino, que se suman a los 700 patrulleros licitados y a los 100 incorporados por compra directa, en el mes de abril; totalizando 940 vehículos a los que se suman 500 motos enduro licitadas el pasado viernes.

Tenemos la directiva del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro (de Justicia y Seguridad) Pablo Cococcioni, de robustecer la flota policial y penitenciaria. En ese marco, en abril pasado llevamos adelante una licitación pública acelerada, de acuerdo con la Ley de Emergencia que posibilitó la compra de 700 patrulleros equipados para tareas preventivas. A partir de un uso eficiente de los limitados recursos del Estado, hemos efectuado un mejoramiento de la oferta lo cual permitió que el monto inicial fuese reducido y, en uso de las facultadas que nos confiere la legislación vigente, ampliamos un 20 por ciento la oferta para la adquisición, finalmente, de 840 patrulleros. Estos se suman a los adquiridos a través de una compra directa de 100, en función del carácter urgente de equipamiento que tenían las principales ciudades de la provincia, totalizando así 940 patrulleros", amplió Orciani. Cabe recordar que el Ejecutivo

Cabe recordar que el Ejecutivo santafesino llevó en abril pasado una licitación pública para la adquisición de 700 unidades, destinando un presupuesto oficial de 27.300 millones de pesos, además de la incorporación de 100 automóviles. El combo en el refuerzo de la flota policial viene además con la adquisición de 500 motos tipo enduro, de entre 245 y 275 centímetros cúbicos de cilindrada, con el equipamiento lumínico, de protección personal, baulera y ploteados, licitadas el pasado viernes.

Los patrulleros cuentan con una serie de modificaciones vinculadas a la estructura y el equipamiento que son necesarias para que los autos puedan efectivamente ser utilizados como patrulleros, asegurando su fortaleza, durabilidad y equipamiento tecnológico.



# PLANEȘ QUE YA SON UN CLASICO

Del miércoles 10 al domingo 14 y del miércoles 17 al sábado 20 a partir de las 16, disfrutá de una selección de películas animadas dobladas al español en el Cine Lumière, Velez Sarsfield 1027.

Entrada libre y gratuita.

Consultá la agenda en lumiererosario.gob.ar



6 | Martes 9 de julio de 2024 | LA CAPITAL

PLAN MOTOSIERRA

# Cerraron el Senasa en Villa Cañás y hay que hacer 200 kilómetros para un trámite

Nación determinó la reducción de oficinas de la entidad sanitaria y medio millar de productores objetaron la decisión

#### **Manuel Parola**

ciudad@lacapital.com.ar LA CAPITAL El gobierno nacional resolvió el cierre de 20 oficinas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en diferentes localidades del país. Una de ellas, la ubicada en Villa Cañás: se trata de la oficina que más productores atiende en la región santafesina, los cuales se verán obligados a viajar hasta 150 kilómetros para hacer cualquier trámite.

Las autoridades del organismo dedicado al análisis sanitario de alimentos tanto de producción nacional como de importación explicaron el cierre de la oficina por un rediseño "asociado a un reordenamiento operativo y administrativo de los lugares donde el Senasa brinda servicios, resultando conveniente dar de baja a determinadas oficinas locales, integrando sus jurisdicciones a otras cercanas".

Sin embargo, la eliminación de la oficina obliga a cerca de 508 productores a realizar nuevos y



El organismo se dedica al análisis sanitario de alimentos.



extensos recorridos para llevar adelante las gestiones formales que involucran a su actividad, que es la elaboración de productos comestibles y primarios.

El diputado nacional Esteban Paulón señaló que la decisión de cerrar la oficina de Villa Cañás fue "arbitraria" y tiene como corolario una serie de presiones políticas que empujaron al descarte la que es, por nivel de atención, la más importante del departamento General López.

Los trámites se pueden hacer online, pero hay inspecciones que requieren la presencialidad sí o si, y de hecho hay un veterinario asignado a esa oficina al cual han reubicado en otra dependencia' subrayó Paulón en diálogo con La Capital señaló que la arbitrariedad con la que "se dejaron abiertas otras dos oficinas, Firmat y Rufino, nada más que por presión política. En el caso de Rufino, del PRO, y en el caso de Firmat, seguramente del radicalismo. Estas oficinas tienen incluso cuatro veces menos productores registrados que Villa Cañás, por lo tanto no hay una lógica de por qué esa así v estas no", espetó el legislador rosarino.

#### Presencialidad

Dicha baja no afectará la prestación del servicio en los territorios", apuntaron desde el Senasa, empero un chofer de camiones, los productores y todos aquellos que deben responder ante la entidad deben recorrer 85,7 kilómetros de ruta, muy encima de los 40 kilómetros que se argumentaron desde el Senasa para recorrer el paso Firmat-Villa Cañás.

Las autoridades esgrimen que buscan garantizar "las acciones, los trámites y las gestiones que se realizan ante el Senasa, ya sea mediante autogestión o ante las oficinas de cercanía", pero existen casos de productores oriundos de localidades como Diego de Alvear que deberán recorrer 150 kilómetros de ruta para poder realizar hasta la más sencilla diligencia ante el organismo.

El legislador sostuvo que la

regional eliminada es la que más alcance territorial tiene y la que mayor cantidad de productores atiende, por lo que su desaparición acarreará toda una serie de problemas: "Sobrecargás a las otras oficinas, hacés menos operativo el sistema y sumás la dificultad de que, por el área de competencia, que es un departamento muy grande, muy productivo, con mucho establecimientos como General López, vas a generar mayores traslados, mayor sobrecarga de trámites en las otras delegaciones, mayores dificultades para hacer las inspecciones", enumeró el diputado nacional socialista por Santa Fe.

#### "Esta decisión fue tomada por funcionarios nacionales que no conocen el territorio"

Paulón presentó un proyecto de resolución para solicitar la reapertura de la oficina de Villa Cañás. Para el diputado socialista. 'la decisión ha sido tomada por funcionarios y funcionarias que con total desconocimiento del territorio definen políticas a control remoto desde alguna oficina del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires" y destacó que la actividad productiva relacionada con los servicios que brinda la oficina de Senasa "es muy relevante" y que el cierre de la oficina "afecta la actividad económica de los usuarios".

"Es claro que el costo de mantenimiento de la oficina cerrada es casi nulo en relación a los beneficios de gestión que brinda a los usuarios", esgrimió el diputado nacional socialista y sumó que en el caso de la oficina de Villa Cañás "no pagaba alquiler ni otros gastos de mantenimiento ya que funcionaba en la sede de Fundación para el Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa (Funcefa)", con lo cual tampoco entra en juego el argumento del recorte presupuestario.

SITUACIÓN VULNERABLE

# Los flamencos andinos de Melincué están en peligro

La explotación del litio en el norte más la expansión de la frontera agropecuaria y las urbanizaciones, atentan contra la especie

#### Tomás Barrandeguy

tbarrandeguy@lacapital.com.ar **LA CAPITAL** 

El invierno, en las lagunas de Santa Fe, se tiñe de rosa con la llegada de los flamencos andinos que bajan desde la Puna luego de nidificar, comportamiento que siempre tuvo esta especie que llama la atención por su color. Si bien llegó a haber unos 10 mil ejemplares en la laguna de Melincué, la situación actual dista mucho de ese panorama ya que especialistas advierte no sólo que la especie se encuentra en situación vulnerable sino que, además, el avance de las explotaciones de litio en los sectores andinos y de la frontera agropecuaria y las urbanizaciones en zonas de lagunas en el sur de la provincia, sus dos hábitats por excelencia, se encuentran en disminución, lo que deriva en una afectación directa para el desarrollo de la especie.

La llegada de flamencos andinos al sur santafesino, precisamente a la laguna de Melincué, es algo que ocurre cada año ya que este enclave, que es un humedal de importancia internacional (conocido como sitio Ramsar) y una de las áreas de importancia para la conservación de aves además de un sitio de referencia para la red de aves playeras, es el que usan los ejemplares de esta especie durante el invierno para recargar energías antes de regresar a la Puna, donde pasan el verano.

Esta especie, que es la más grande de las tres que habitan en el país (las otras son el flamenco puneño y el flamenco austral) y la que se encuentra peor categorizada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), llegó a contar con 10 mil ejemplares en Melincué, según detalló a La Capital el investigador Enrique Derlindati, de la Universidad Nacional de Salta (Unsa), especialista en flamencos y humedales alto andinos.

#### Cada vez menos

"Los flamencos nidifican en la cordillera durante el verano y en invierno bajan al sur de Santa Fe, a Melincué y otras lagunas. Hay alrededor de 60 en la zona, pero no las usan a todas y la más importante por tamaño y por la cantidad de flamencos que van, es Melincué", detalló el investigador, que trabajó en esa zona de la provincia durante casi diez años.

"Hay alrededor de 60 lagunas en la zona, pero la más importante para los flamencos andinos es Melincué"

Los problemas para los flamencos andinos se diversifican en las dos zonas del país que eligen para repartir su hábitat, aunque tienen un denominador común: en el norte, la explotación del litio y en Santa Fe, el avance de la frontera agropecuaria y las urbanizaciones.

La situación que la laguna de Melincué experimentó a principios de este año marca el pulso de un contexto global de crisis climática: en siete años, el área



El flamenco andino se sitúa en zonas andinas durante el verano y pasa el invierno en las lagunas de Santa Fe.

de cobertura del espejo de agua pasó de 30 mil hectáreas, en 2017, a apenas 3 mil durante el verano de este año.

Al respecto, Derlindati explicó: "Ahora bajan con menor frecuencia, pero lo hacen en mayo para volver en septiembre tras acumular energía. Mantener estos entornos es clave porque hacen vuelos de casi 2 mil kilómetros y si no juntan las fuerzas necesarias, se compromete su supervivencia y el éxito

reproductivo que puedan tener. Es un problema grave".

#### Un panorma complejo

Las tres especies de flamencos mencionadas "tienen características muy particulares y diferentes entre sí, sobre todo respecto de la problemática de conservación", comentó el investigador. Y agregó: "En Melincué está el flamenco andino, que es la especie más grande y con más problemas de conservación. Está categorizada como «vulnerable» a nivel internacional (por la UICN) y «amenazada» a nivel local".

El estado actual del flamenco es complejo ya que "es la especie que usa los sitios en donde hoy se explota el litio, en el norte, y donde avanza la frontera agropecuaria y las urbanizaciones, en la zona de Santa Fe".





jumitoinmobiliaria@gmail.com

**OPORTUNIDAD ROLDAN** 



CENTRO DE JUSTICIA PENAL

# Nuevos imputados en una banda que robaba costosos transformadores de la EPE



 $Los \, ladrones \, simulaban \, ser \, empleados \, de \, la \, EPE \, para \, contratar \, gr\'uas \, con \, las \, cuales \, llevarse \, los \, aparatos \, que \, pesan \, dos toneladas.$ 

Los acusaron como miembros de una asociación ilícita dedicada a robar aparatos pesados para extraerles el cobre

#### Andrés Abramowski

aabramowski@lacapital.com.ar LA CAPITAL

Cuatro hombres fueron imputados ayer por su presunta pertenencia a una asociación ilícita dedicada al robo de transformadores de energía valuados entre 20 mil y 50 mil dólares para reducirlos y extraer el cobre. Los acusados fueron identificados como Kevin A., de 28 años, y Joel Andrés E., de 34, quienes fueron imputados como miembros, y Leandro Andrés R., de 28 y acusado en carácter de jefe y organizador del grupo, para lo cual aprovechaba información que manejaba como miembro de una cooperativa que prestaba servicios de mantenimiento a la EPE. En tanto, Luis Fernando S., de 26 años, fue imputado por uno de los robos.

Otros tres hombres ya habían sido imputados previamente en el marco de esta investigación sobre una banda que operó, "como mínimo", entre noviembre de 2023 y mayo de este año. Para cometer los hechos, según diera a conocer este diario a principios de mayo, uno de los miembros de la banda se hacía pasar por empleado de la EPE para contratar empresas de grúas que se llevaban los transformadores sin saber que participaban de robos.

#### Varios hechos

En una audiencia ante el juez Pablo Pinto, el fiscal César Pierantoni recordó que a la banda se le atribuyen al menos cinco hechos de robo —algunos frustrados—de transformadores de energía que pesan dos toneladas. El primero fue la sustracción de un aparato Fohama 630KVA que estaba instalado en el cruce de Virasoro y Río de Janeiro.

El siguiente episodio imputado

fue el robo de un transformador Leninteg el pasado 20 de febrero. En ese caso el aparato de unas dos toneladas había sido colocado por una contratista para un predio de la EPE en Sarmiento al 3000.

También se les atribuye el robo de un transformador Inelpa de unos dos mil kilos y valuado en alrededor de 52 mil dólares. El aparato, también perteneciente a la EPE, fue extraído el pasado 27 de marzo de una estructura de montaje ubicada en Tomás de la Torre y Los Gladiolos, en la ciudad de Funes.

En tanto, dos de los hechos en los que la banda ya había empezado a trabajar fueron impedidos en el marco de la investigación. En abril pasado la fiscalía supo de la planificación de un robo en Chubut y Guatemala, en barrio Belgrano. El atraco no se concretó porque el objeto fue retirado por la EPE para evitar su sustracción.

Tampoco logró concretarse por completo el robo de un transformador Faraday 4445, también de la EPE, montado en Cepeda al 400 de Rosario. La sustracción, prevista para el pasado 2 de mayo, no pudo terminar de consumarse porque si bien los ladrones se llevaran el aparato los investigadores siguieron la grúa hasta un depósito de Echevarría al 200 de Pérez, sitio donde iba a ser reducido el transformador robado. En ese marco fueron detenidos —ya imputados— Andrés E., Cristian R. y Juan Ramón S.

#### Desconectados

La investigación estableció los presuntos roles de cada sospechoso en la organización investigada. Así se imputó a Leandro R. como el encargado de organizar los robos a partir de definir qué aparatos podían ser sustraídos, ya que como denominador común ninguno de los equipos sustraídos estaba conectado al momento de ser robado.

Para el fiscal Leandro R. sabía de ello gracias a su trabajo en una cooperativa que presta servicios de mantenimiento a la EPE. Además de planear los hechos, se le atribuyó haber coordinado y pagado el transporte de grúa y encontrar un destino final para la reducción de los transformadores robados.

En cuanto al rol de Joel E. se le achacó coordinar los robos con Leandro R.. Se encargaba de contactar a los choferes de distintas empresas de hidrogrúa, se hacía pasar por empleado de la EPE, confeccionaba órdenes falsas de retiro de los transformadores y contrataba el servicio de grúa necesario para la sustracción. A veces iba a los sitios donde estaban los transformadores y otras mandaba a terceros. En un caso, el de Cepeda al 400, envió como reemplazante suyo a Cristian R., quien terminó imputado y en prisión preventiva.

A Kevin A. se le adjudicó encargarse de la recibir los transformadores robados para su reducción. En los primeros tres robos descriptos, el destino final de los aparatos fue un galpón suyo contiguo a su casa de Avellaneda al 4800. Se infiere que tiene conocimiento en esa materia ya que es dueño de un depósito que recibía y luego comercializaba metales no ferrosos, y también se sospecha que tenía dónde vender el cobre sustraído de los aparatos.

Sin embargo, no fue utilizado su depósito en el robo de un transformador en calle Cepeda que, merced a gestiones de Kevin A. y Cristian R., fue llevado al otro predio mencionado en Echevarría al 200 de Pérez para su reducción. Se recuerda que en ese domicilio fueron apresados Kevin A., Cristian R., y Juan Ramón S., justamente el titular de ese predio.

El fiscal recordó en la audiencia que Joel Andrés E., Juan Ramón S. y Cristian R. ya estaban imputados desde el 4 de mayo. Y que el 5 de julio fueron arrestados Luis Fernando S., Leandro R. y Kevin A. en distintos allanamientos.

Luego de la audiencia de ayer, en la cual se formularon reimputaciones, Kevin A. y Leandro R. fueron imputados como coautores de tres hechos de "robo calificado en concurso ideal con entorpecimiento del normal funcionamiento del servicio de provisión de electricidad". A estos dos, junto con Luis S., también les achacó tres intentos de robo similares.



POLICIALES

LA CAPITAL | Martes 9 de julio de 2024 | 9

BIEDMA AL 2800



La casa derribada por el gobierno santafesino en Biedma al 2800 era un punto de venta de drogas allanado varias veces.

"Pandu" Aguirre. Ellos regenteaban el negocio de la droga en la Vía Honda y utilizaban este lugar como centro logístico".

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) agregó que el lugar fue allanado al menos cuatro veces por parte de la Justicia provincial y la federal. "Aquí también fue asesinada una persona. Este lugar funcionó como un almacén y kiosco, que era una fachada para la venta de drogas al menudeo. Tenemos reportes de que funcionó al menos en los últimos cuatro años, seguro. Después funcionó como aguantadero con ocupantes golondrina. Todos los vecinos daban cuenta de esta situación hasta que llegó a vivir la mujer policía"

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe se refirió a la situación de Barbosa, la policía imputada de pasar información a Aguirre. "Ya se iniciaron los sumarios administrativos correspondientes y a la brevedad se la dará de baja de la fuerza y se dispondrá la destitución".

#### "Centros de violencia"

Pereyra consideró que la demolición realizada ayer "representa la presencia del Estado con sus herramientas legales para luchar contra la problemática de la venta de drogas. Estos lugares, que en algún momentos se llamaron búnkeres por estructura, hoy son puestos de venta o aguantaderos que la ley de microtráfico promulgada este año prevé eliminar, porque son centros de violencia que se generan en los barrios con tiroteos, muertes, venta de drogas. Transforman un barrio tranquilo en algo muy peligroso", subrayó.

# Derriban un búnker que ocupaba una mujer policía ligada a Los Monos

Funcionarios indicaron que la casa funcionaba como centro de operaciones del "Viejo" Cantero y generaba violencia en la zona

Una casa ubicada en Biedma al 2800 que funcionaba como punto de venta de drogas fue demolida ayer a la mañana en el marco de la ley que combate el microtráfico de drogas. Se trata de un inmueble que, de acuerdo a lo expuesto por la Justicia, funcionaba como centro de operaciones de Ariel "Viejo" Cantero, líder y fundador de la banda de Los Monos, y que fue allanado cuatro veces y en torno a la cual también se cometió un asesinato.

En el operativo de demolición estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, y el fiscal Franco Carbone. Además, se dispuso un amplio despliegue de efectivos de la Guardia de Infantería para evitar incidentes. La destrucción de la casa no pudo realizarse en forma inmediata porque el lugar aún estaba ocupado por una persona que no había acatado la orden de desalojo judicial y hubo que esperar que sacara sus cosas del interior de la casa.

#### Con historia

En declaraciones periodísticas, el fiscal Franco Carbone brindó detalles sobre los antecedentes judiciales que derivaron en la decisión de tirar abajo esa casa, que no tenía nada que ver con otros puestos o

bunkers dedicados a la venta de drogas, que suelen ser construcciones muy precarias y prácticamente inhabitables. En este caso parecía todo lo contrario: una casa en perfecto estado y equipada con todos lo necesario para vivir allí.

"En una investigación determinamos que una empleada po-

licial tenía una relación con un interno de alto perfil de la cárcel de Piñero. Esta casa tiene un historial importante en lo que hace a bandas delictivas. En un momento funcionó como centro de operaciones del Viejo Cantero. Acá vivía la empleada policial Brenda Barbosa, que era pareja de Nelson

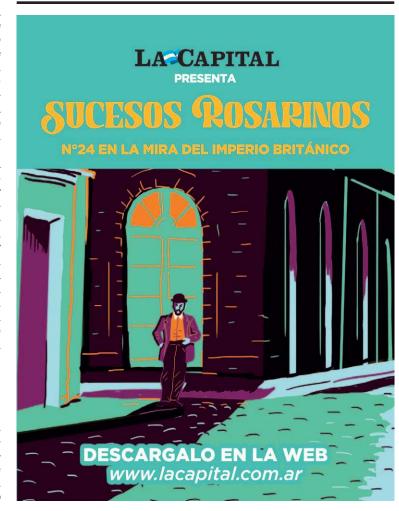

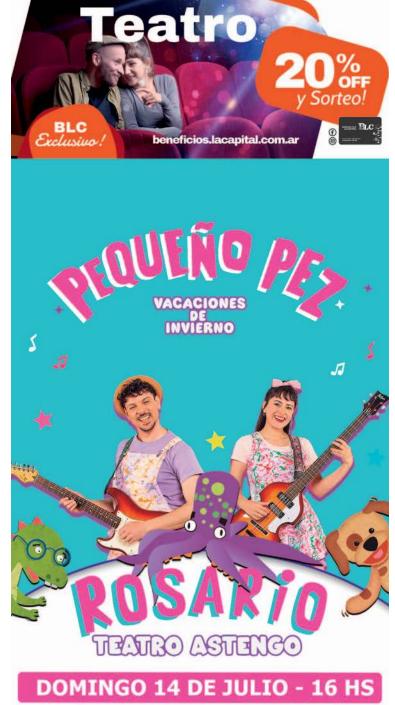







### POLÍTICA Y ECONOMÍA

#### El plan de Milei

Referencias a la historia argentina y críticas a los que pegaron el faltazo



El presidente Javier Milei habla en la Casa Histórica de Tucuman en el 208º aniversario de la declaración de la independencia, luego de la firma del Pacto de Mayo.

# Milei tras el Pacto de Mayo: "Es el puntapié para un nuevo orden del país"

El presidente consiguió la foto tan ansiada con una mayoría de gobernadores en Tucumán. Se abre una nueva etapa de su gobierno

Finalmente, en una de las noches más frías del año, el presidente Javier Milei, junto a una mayoría de gobernadores, tuvo su tan ansiado y buscado Pacto de Mayo en la ciudad de Tucumán. A 208 años de la declaración de la independencia, el mandatario buscó recrear la escenografía de aquel acto originario del naciente Estado argentino. El líder libertario intentó forzar un simbolismo que signifique un relanzamiento de su gobierno tras su primera victoria legislativa en los seis meses que lleva de gestión, con apoyo de una oposición que volvió a aportarle señales de gobernabilidad.

"Es el puntapié inicial del nuevo orden del país", postuló el libertario en su discurso en la puerta de la Casa Histórica de Tucumán, flanqueado por los gobernadores que asistieron, las autoridades del Parlamento y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Antes, siempre con un tono solemne, el presidente firmó el Pacto de Mayo, con sus diez puntos estampados, junto al resto de los gobernadores. Los hizo pasar de a uno y en orden alfabético (con foto individual incluida).

Así, desfilaron por el Salón de los Próceres Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Caba), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Milei fue el último en firmar el pacto, que contiene diez puntos principales: 1) La inviolabilidad de la propiedad privada. 2) El equilibrio fiscal innegociable, 3) La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno a 25% del Producto Bruto Interno. 4) Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. 5) Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 6) La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. 7) El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos

naturales del país. 8) Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 9) Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. 10) La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

"La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión. Los puntos de quiebre en la historia de una Nación no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en los que el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y una urgencia", comenzó su discurso el presidente.

En otro tramo, Milei trazó paralelismos entre la situación actual y los de las guerras civiles. "No es la primera vez que después de años de guerras intestinas, representantes de los distintos confines del mapa político se reúnen para deponer las armas y encontrarse en torno a un nuevo orden", afirmó. En ese sentido, comparó el Pacto de Mayo con la Constitución de 1853.

"Fue ese gesto patriótico de quienes depusieron las armas para convenir un proyecto de Nación, el puntapié inicial de un proceso asombroso: la erupción de la Argentina como un volcán, desde las profundidades el abismo hasta los cielos", sostuvo y sumó: "Fue, sin lugar a dudas, la época dorada de nuestro país".

#### "Milei argumentó cada uno de los diez puntos del pacto y le dio su propia impronta ideológica"

Milei agradeció a los que se sumaron al pacto y lo contrastó con aquellos dirigentes que decidieron no ir. "A pesar de haber sido una demanda histórica de la dirigencia política y la sociedad, la posibilidad de sentarnos en una mesa a establecer pautas comunes y transversales a todas las fuerzas políticas pareció siempre una quimera en las últimas décadas. Por eso, quiero agradecerle a todos los presentes por haberse congregado en la Casa Histórica de nuestra independencia después de décadas de pendular entre proyectos antagónicos que nos hicieron cada vez más pobres. Nos reunimos para renovar nuestros votos patrióticos y firmar el Pacto de Mayo", dijo.

El mandatario apuntó contra quienes no quieren "ceder los privilegios que el viejo orden brindaba". Al respecto, subrayó: "No es causalidad que entre estos últimos se encuentren quienes intentan boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase. Son adictos al sistema porque sus intereses personales son diametralmente opuestos al del común de la gente, y saben, aunque no lo admitan, que ellos progresan a costa de que al conjunto de los argentinos les vaya cada vez peor".

La crítica apuntó, sobre todo, a los gobernadores ausentes: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Zillioto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Milei luego argumentó cada uno de los puntos contenidos en el Pacto de Mayo, haciendo énfasis en la economía, la exigencia de sostener el equilibrio fiscal tanto en las provincias como en la Nación y en la necesidad de contar con una reforma laboral.

El cierre fue su clásico: "¡Viva la libertad, carajo!".

MUSEO DIARIO LA CAPITAL

VENÍ!

### LA PÁGINA DEL MUSEO

CONOCÉ TODO LO QUE PASA EN EL MUSEO DEL DIARIO

CHITHRA

# Volvió el arte al Museo Diario La Capital y esta vez en bicicleta

Alejandro Martin reabrió las salas del museo del diario con una muestra performática que reunió diferentes disciplinas

El MDLC recibió desde 2006 a 2013 una nutrida variedad de artistas de la escena local, nacional e internacional. Por sus salas pasaron las obras de Francisco de Goya, León Ferrari, Ricardo Carpani, Luis Benedit, Pablo Siquier, Carlos Alonso, Eduardo Serón, Norberto Púzolo, Román Vitali, Mauro Guzmán, Daniel García, Eugenia Calvo, Mariana Telleria, Fabiana Imola y Alejandra Tavolini, solo por nombrar algunas.
El jueves 4 de julio el museo reabrió su espacio de arte con Van Gogh en Bicicleta de Alejandro Martin, la muestra estuvo dentro del proyecto

de arte con Van Gogh en Bicicleta de Alejandro Martin, la muestra estuvo dentro del proyecto Irradiaciones macro del museo de arte contemporáneo de Rosario y en el marco de las actividades de la 8º Microferia de Arte que se realizó del 4 al 7 en el Centro de Expresiones Contemporáneas.

"Estamos muy felices de volver a mostrar arte en nuestras salas, después de restructuraciones edilicias y cambios de funciones de los espacios. perdimos superficie, pero nunca las ganas de mostrar el trabajo de los artistas rosarinos", contó Hernán Rossi, coordinador general del Museo Diario La Capital y agregó: "La idea es que esta muestra sea la que reabra la sala y de lugar a otras expresiones de artistas emergentes de la ciudad que puedan encontrar en nuestro espacio un lugar de visibilidad para sus producciones". Alejandro Martin se presentó en el museo con una instalación performática en la que pintó en vivo y compartió con los visitantes su experiencia. Trasladó su taller callejero de Córdoba y Paraguay a la sala mostrando sus obras pintadas al óleo, acompañado por una instalación en donde expuso fotografías familiares, objetos y recuerdos de momentos trascendentes de su vida. Se proyectó un registro en video

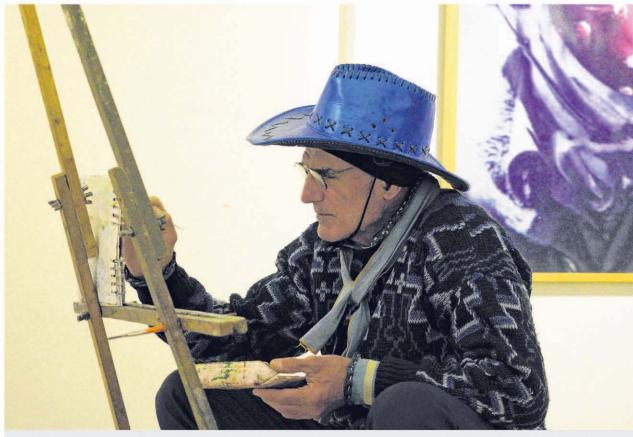

En acción: Alejandro Martin, pintó en vivo durante la muestra en la sala del Museo Diario La Capital

producido por Marco Zampieron y Juan Manuel Pachue, editado por Sofía Desuque donde se lo puede ver pintando en Casa Yapeyú, una obra del arquitecto rosarino Jorge Scrimaglio, referente de la arquitectura moderna.

"Cuando Roberto Echen nos propuso desde el proyecto Irradiaciones macro, tenerlo a Alejandro en la sala, nos cerró desde el primer momento. Consideramos que dar visibilidad y espacio a la obra de artistas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en la ciudad sin tener lugares que los legitimen es muy importante, no solo para el artista sino para que nosotros podamos conocer estos talentos" expresó el coordinador del museo. "Alejandro Martin tiene una larga trayectoria con la pintura y lo podemos ver en la Peatonal Córdoba a la altura de Paraguay, con su manta en el piso, su atril, sus pinceles, su paleta y su bicicleta. Les recomiendo que si pasan por la zona se detengan a ver su trabajo y charlar unas palabras, descubrirán una persona apasionante, un verdadero artista", concluyó.



Visitas de sábados y feriados

Los sábados y feriados el museo recibe visitas para turistas y público en general sin necesidad de reservar turno previamente en los horarios de 10.30 y 12

#### Contacto

Las visitas se pueden reservar llamando al 341-4228805 de lunes a viernes de 9 a 16





12 | Martes 9 de julio de 2024 | LA CAPITAL POLÍTICA

#### EL PLAN DE MILEI



Antes del acto con el presidente, Pullaro se reunió con los demás gobernadores de JxC.

# "Puede ser el comienzo de una nueva Argentina", afirmó Pullaro

El gobernador firmó el pacto, aunque dijo que seguirá reclamando "lo que le corresponde" a la provincia

Mariano D'Arrigo

mdarrigo@lacapital.com.ar

LA CAPITAL Tucumán. Enviado Especial

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó anoche en Tucumán de la firma del Pacto de Mayo propuesto por el presidente Javier Milei. "Puede ser el comienzo de una nueva Argentina", sostuvo el jefe de la Casa Gris en diálogo con LA CAPITAL y otros medios de comunicación al llegar al aeropuerto de la capital de esa provincia.

Al respecto, Pullaro recordó: "El presidente tiene la ley (Bases) que le había pedido a los representantes del pueblo de la República Argentina. Tiene también el paquete fiscal que para ordenar las cuentas y salir del déficit fiscal y encontrar el equilibrio. Ahora realmente tenemos la expectativa de que el país pueda empezar a ser receptor de inversiones y pueda empezar a crecer".

El gobernador insistió en que para su gestión era muy importante sumar el sistema educativo a los ítem propuestos por la administración libertaria.

"Tenemos una mirada del sis-

tema productivo en su conjunto y entendemos que no existe el fortalecimiento del sistema productivo si no tenemos el fortalecimiento del sistema educativo", aclaró.

Sobre un posible punto once en el Pacto de Mayo, Pullaro sostuvo que "el fortalecimiento del campo y de la industria son fundamentales para que la Argentina pueda salir adelante".

"Si a eso lo cruzamos con el fortalecimiento de la educación, realmente la Argentina no tendrá techo. El país no saldrá adelante ajustando, extrayendo nuestros recursos minerales o nuestros recursos energéticos", argumentó.

Además, el mandatario santafesino se refirió a la presencia del expresidente Mauricio Macri y a las ausencias tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner. "En la Argentina, a veces, falta diálogo", analizó.

#### **Posicionamiento**

Pullaro aprovechó para recordar que su gobierno a veces acompaña al Ejecutivo nacional y, cuando hay cuestiones que tienen que ver con la provincia, se diferencia.

"Nos diferenciamos porque defendemos siempre la provincia", señaló, al tiempo que pidió que los dirigentes "aprendan a escucharse".

El gobernador, en tanto, espera que "ahora puedan empezar a venir grandes inversiones". Y recordó que Santa Fe tiene una industria "muy preparada, con mucho equipamiento y tecnología y operarios muy formados".

Al ser consultado por La Capi-Tal sobre los reclamos históricos a la Nación, Pullaro respondió: "Seguiremos reclamando lo que le corresponde a la provincia invencible de Santa Fe".

"Santa Fe es una provincia que le aporta tres veces y media más al Estado nacional de lo que vuelve a nuestro territorio y, lamentablemente, nos hicieron muchos recortes", aseveró. Y mencionó los subsidios al transporte, en medicamentos, alimentos, educación y la Caja de Jubilaciones.

## Con distintos matices, diputados por Santa Fe sentaron posición

Referentes de distintos sectores políticos de Santa Fe tomaron posición ayer sobre qué significa para ellos la rúbrica del Acta de Mayo, que tuvo por objetivo relanzar la gestión presidencial y darle herramientas clave para avanzar en profundas transformaciones.

Para la diputada nacional santafesina por La Libertad Avanza (LLA) Romina Diez el Pacto de Mayo "significa un compromiso para refundar la Argentina desde las ideas de la libertad".

"Llegó la hora de tirar todos para el mismo lado, con las disidencias naturales y sanas, pero mirando el mismo norte. Este país no daba para más, ya que la gente estaba al servicio de la política y no al revés, que es como corresponde", destacó.

La diputada nacional del Socialismo y exintendenta de Rosario Mónica Fein se mostró más escéptica y dijo que no cree "en los acuerdos donde hay que adherir a algo que no fue construido de cara a la sociedad, que no da respuesta en cuanto a desarrollo productivo con inclusión social, de igualdad en la educación, de un proceso que permita un mayor federalismo".

"Seguimos pensando en que son necesarios los acuerdos, pero de cara a la sociedad. Este evento se hizo de noche, sin gente. Los acuerdos se construyen con participación de todos los sectores de la vida política, empresarial y gremial, pero también de cara a una sociedad que espera respuestas", resaltó la legisladora.

El diputado nacional del PJ Eduardo Toniolli, definió al Pacto de Mayo como "un acta de capitulación de las provincias frente a un poder central que ha concentrado los recursos como nunca antes en la historia argentina". Y fustigó a los gobernadores que decidieron acompañarlo.

"Primero le dieron los votos para la nefasta ley Bases y ahora le regalan a Milei una foto para instalar la idea de que en la Argentina hay cierta normalidad institucional, todo eso a cambio de reponer un porcentaje mínimo de los recursos y las obras que el mismo presidente les escamoteó a las provincias desde diciembre hasta la fecha", afirmó el legislador.

"Es un acta de capitulación de las provincias frente al poder central", afirmó Eduardo Toniolli (PJ)

Al respecto, dijo que "el caso de Santa Fe es paradigmático", en tanto "Milei frenó en diciembre en la provincia 189 obras públicas nacionales y ahora el gobernador presenta como un triunfo la promesa de la Nación de terminar solo 25 de esos trabajos y viaja a Tucumán a agradecerle ese brutal recorte"

Pocas horas antes del acto en Tucumán, el jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, le había pedido al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que no rubricara el acuerdo con la Casa Rosada.

"Gobernador Pullaro, no firme ningún pacto con (el presidente Javier) Milei. Santa Fe está siendo muy perjudicada por la Nación", aseveró.

# El presidente y un relanzamiento contra el tiempo

Javier Felcaro
jfelcaro@lacapital.com.ar

LA CAPITAL

Opinión

La impronta de relanzamiento de gestión, junto a la carga de simbolismo institucional aportada por el calendario, que Javier Milei le asignó a la firma del demorado Pacto de Mayo en Tucumán no invisibilizó los interrogantes que acechan al decálogo de propuestas —sin consenso elemental previo—destinadas a refundar el Estado, algunas con impacto incierto

y otras que deberán pasar por el Congreso nacional, donde inexorablemente habrá que volver negociar con esa "casta" tan repelida.

Cuatro meses después de la convocatoria lanzada por el presidente a todo el arco político para sellar el acuerdo en territorio cordobés y a libro cerrado, el camino que desembocó en el Acta de Mayo lució múltiples obstáculos que provocaron más reveses (fue excesivamente trabajosa la sanción final de la ley Bases y el paquete fiscal) que logros.

Producto de una necesidad que superó al ímpetu que enmarcó al plan original, la administración libertaria cedió, especialmente obras públicas y fondos a los gobernadores dialoguistas, para que el Congreso le diera luz verde al ambicioso megaproyecto presidencial. Y en los últimos días, también a petición de esas provincias, añadió reformas al texto primigenio del pacto. La búsqueda de consenso como herramienta de gestión dejó de ser, entonces, objeto del rechazo oficialista. Todo un volantazo para el relato mileísta.

Los gobernadores dialoguistas, entre ellos Maximiliano Pullaro, interpusieron sus reclamos a la Casa Rosada para evitar el corsé de una adhesión a rajatabla y dejaron en claro que avalaban un acuerdo cuya responsabilidad será, pura y exclusivamente, de Milei.

Si bien hay un fin compartido de reducir el déficit fiscal, e incluso el jefe del Estado aceptó incluir a la educación (planteo del santafesino) en el decálogo

El tiempo no para y la sociedad palpa, cada vez con mayor inquietud, el desgaste de su calidad de vida

del pacto, las exigencias a la Nación por diversas obligaciones con la provincia seguirán haciéndose sentir.

A siete meses del desembarco en Balcarce 50, y en un contexto más grave que el diagnosticado por entonces, Milei también tuvo que rearmar su equipo de trabajo. E incorporó a su asesor estrella, Federico Sturzenegger, como estratega de su segunda fase de gestión, basada en una profunda reforma del Estado que volverá a poner a prueba la capacidad de concertación del Ejecutivo.

Pese a que los sensores vienen detectando fugas en los niveles de adhesión a la administración de Milei, la ausencia de liderazgos en la vereda opositora le sigue otorgando un *bonus* al libertario. Pero el tiempo no para y la sociedad palpa, cada vez con mayor inquietud, el desgaste de su calidad de vida.

# Acuerdo histórico para crear el mayor mercado de derivados del país

El Matba Rofex, con sede en Rosario, y el Mercado Abierto Electrónico acordaron iniciar un proceso de fusión

El Mercado Abierto Electrónico (MAE) y Matba Rofex acordaron iniciar un proceso de fusión, con el objetivo de consolidar su liderazgo en el ámbito de los mercados de valores y derivados. Esta integración histórica dará lugar a una nueva sociedad continuadora "más sólida, eficiente y diversificada, con una participación accionaria equitativa del 50% para cada una de las partes".

El proyecto de integración entre MAE y Matba Rofex apunta a "maximizar las fortalezas de ambas instituciones y a ofrecer un mercado competitivo y eficiente". En línea con las tendencias internacionales, buscará sinergias, mejorar tecnología, aumentar la liquidez y profundidad de la operatoria y simplificar procesos de liquidación.

#### Dos grandes

Matba Rofex, que tiene su sede en Rosario, nació de la fusión de dos entidades con más de un siglo de trayectoria y fue pionero en la operación de futuros y opciones de productos financieros y del agro en la región, ofreciendo herramientas de cobertura de precios avanzadas y desarrollando tecnología de punta para el ciclo completo de interacción en los mercados. Estos mercados, que nacieron con una vinculación muy estrecha como plaza de cobertura para los negocios del agro y luego se diversificaron, ya se habían fusionado en 2018, luego de dos años de conversaciones

Por su parte, el MAE, desde su inicio en 1989, se posicionó como el ámbito mayorista de negociación de títulos valores y moneda extranjera más importante de Argentina, con una amplia gama de instrumentos financieros que incluyen renta fija, renta variable, monedas, tasas de interés, pases y derivados.

#### Acuerdo histórico

La fusión es un hito y marca el comienzo de una nueva era en el mercado de capitales local. "Esta unión fortalecerá la infraestructura financiera, aumentará la cantidad de usuarios que acceden a instrumentos de inversión y cobertura y garantizará la libre formación de precios para impulsar el crecimiento económico de Argentina en esta nueva y desafiante etapa", señalaron ambos mercados en un comunicado conjunto.

En el documento destacaron los beneficios de esta unión. A saber:

• Integración financiera: permitirá unir la operatoria de derivados de divisas, renta fija, productos agropecuarios y de otros commodities, con la negociación de contado de esos subyacentes, brindando una amplia plataforma que conecte los diferentes productos y sectores

para brindar servicios financieros.

- Innovación tecnológica: la combinación de esfuerzos en investigación y desarrollo tecnológico permitirá acelerar la innovación y ofrecer soluciones de vanguardia a todos los participantes del mercado de capitales.
- Transparencia y formación de precios: la entidad fusionada continuará garantizando la integridad y transparencia en la formación de precios, un pilar fundamental para la confianza y estabilidad del mercado.
- Alcance federal: la entidad resultante tendrá una presencia federal fortalecida, lo que permi-

#### Dólar blue

El dólar blue trepó a un nuevo récord nominal al cerrar en \$ 1.440 para la venta en las cuevas de la city porteña. En Rosario cerró a \$ 1.455. Tras acumular un avance de \$ 55 la semana pasada, la divisa subió otros \$ 20. La suba se moderó con el correr de las horas, ya que promediando la rueda la cotización llegó a tocar \$ 1.450.

tirá ofrecer una mayor variedad de servicios financieros al sector bancario, bursátil y granario en todo el territorio argentino.

- Consolidación de expertise: se integrará el saber y las habilidades acumuladas de ambas organizaciones, fortaleciendo la competencia del equipo directivo de la sociedad continuadora.
- Sinergia operativa: La combinación de operaciones permitirá una optimización de recursos y procesos, mejorando la eficiencia y reduciendo costos operativos.

El Mercado Abierto Electrónico tiene más de 250 clientes, entre ellos bancos privados nacionales y extranjeros, provinciales y municipales, compañías financieras, casas de cambio, casas de bolsa, corporaciones emisoras, entre otros. Su presidente es Roberto

Matba Rofex es presidido por el

rosarino Andrés Ponte. El grupo incluye, además del mercado de futuros, a Argentina Clearing y Registro, Primary, Lumina Americas, Nexo ALyc, Nexo Uruguay, Fundación Matba Rofex, Primary Ventures y Ufex.



Fusión. Los presidentes de Matba Rofex, Andrés Ponte, y MAE, Roberto Olson.





14 | Martes 9 de julio de 2024 | LA CAPITAL **ECONOMÍA** 

**CRISIS** 

# Subió 18% el costo de la canasta familiar en los barrios de Rosario

El relevamiento trimestral que realizan el Ceso y la diputada De Ponti arrojó que una familiar necesitó \$ 1,23 millón para cubrir gastos mínimos

A pocos días de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda el índice de inflación de junio, los datos adelantados muestran un repunte respecto del mes anterior. En la ciudad de Buenos Aires, por caso, se aceleró 0,4 punto hasta el 4,8% mensual.

En Rosario, el costo de vida para una familia de barrios populares trepó 18% en los últimos tres meses, hasta llegar a \$1,23 millón. El gobierno de Santa Fe extendió por treinta días el programa de precios "Acuerdo santafesino"

Por el descongelamiento de

tarifas que el gobierno nacional había pisado en mayo, la mayoría de las consultoras que siguen la evolución de precios estiman que el mes pasado se habría cortado la desaceleración que venía experimentando la suba del IPC desde el pico inflacionario de diciembre. El organismo de estadística de Caba convalidó esta proyección al reportar un aumento del 4,8% en el índice de precios para ese distrito, 0,4 punto más que en mayo.

Lo que más aumentó en junio fue el costo de los precios regulados (8,5%), debido al impacto de la actualización de tarifas de servicios públicos y en el valor del viaje en subte.







**Archie Reiton** Sarmiento 1887 y suc









Je como a besos

Frog Small

Te como a besos Rioja 1640 Loc. 11 P.B.



Placita Ludoteca

De ti para mí



Mendoza 3783 Loc. 11

beneficios.lacapital.com.ar 





En Rosario también se registraron el mes pasado fuertes aumentos del transporte urbano y las tarifas de servicios públicos y privados, con un impacto mayor en los sectores populares. El relevamiento trimestral que realizan la diputada Lucila De Ponti junto al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en los Casiano Casas, La Sexta, Bella Vista y Mangrullo arrojó que el costo de vida de una familia en esos territorios trepó 18% en los últimos tres meses, hasta llegar en junio a \$ 1.233.863.

El estudio indicó que, solamente para cubrir las necesidades indispensables de alimento, un hogar debió destinar como mínimo \$ 500.331. Los mayores incrementos interanuales estuvieron determinados por el arroz (1.447%). los fideos secos (1.125%), la verba (850%), los huevos (834%), los pa-



Inflación. El Indec difunde esta semana el IPC. En Caba aceleró a 4,8% en junio.

nificados (860%), la leche (772%) y las carnes (595%).

"Si bien hay una desaceleración en los aumentos, es mentira que los precios generales hayan bajado y seguimos teniendo un aumento anual que supera el aumento de los ingresos", explicó De Ponti. Para la legisladora del Movimiento Evita,

En los barrios de Rosario, la canasta alimentaria saltó a \$ 500.331 en junio, según el estudio

"La brecha entre ingresos y costo de vida es el principal problema, la pérdida del poder adquisitivo es lo que explica el aumento de la pobreza y esto no se ha revertido".

#### Acuerdo Santa Fe

En el marco de este proceso inflacionario, el gobierno de Santa Fe actualizó y extendió el programa 'Acuerdo Santa Fe", que ofrece una canasta básica de productos a valores de referencia durante 30 días e incluye rubros esenciales como almacén, bebidas, carnes y embutidos; fiambres y refrigerados; lácteos, limpieza y aseo. Son 50 productos que se venden en 200 comercios de 45 localidades de la provincia.

Dentro del programa, está en vigencia un acuerdo para llegar al consumidor con cinco cortes de cerdo a \$ 4.490. "Este programa es el producto de la escucha y el diálogo", valoró el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

"Gracias al compromiso de los frigoríficos santafesinos, identificamos un potencial en la carne de cerdo, el consumo subió entre 50 y 80% y hoy venimos a renovar el mismo valor por 30 días más. Actualizamos también la integralidad del programa con una variación promedio de apenas el 2%" destacó el secretario de Comercio Interior, Gustavo Rezzoaglio.

# El gobierno amplió el presupuesto para cubrir más gastos sociales

El gobierno dispuso una nueva modificación y ampliación del actual presupuesto, con el foco en destinar más fondos al Ministerio de Capital Humano para el pago de salarios, deudas previsionales, jubilaciones, asignaciones y prestaciones sociales.

En la normativa, el Ejecutivo remarcó que "la presente adecuación presupuestaria contempla, entre

otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones v transferencias varias"

En el Ministerio de Salud se incrementó el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad,

"con el fin de atender subsidios por hemofilia y pensiones no contributivas con sus correspondientes prestaciones médicas"

En la cartera sanitaria, también se dispuso reforzar las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), para destinarlo "a la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional"

También se incrementó el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), para ser "destinado al pago de prestaciones previsionales con el fin de incorporar el efecto de la aplicación de la ley de movilidad previsional".

# Ouación Martes 9 de julio de 2024

COPA AMÉRICA

## Argentina va por su tercera final seguida frente a Canadá

Con Messi confirmado y Di María con chances de jugar, busca desde las 21 el pasaje a la definición





16 | Martes 9 de julio de 2024 | LA CAPITAL Ovación

#### Copa Argentina. Central O - Barracas 1



Marco Ruben se lamenta porque no pudo conectar el centro bajo de Copetti y Campaz también, porque tuvo el gol parando la pelota en el área chica y le erró al arco. Fue la más clara canalla con el partido 0-0.

# El primer examen de la mesa de julio lo reprobó y se quedó sin una copa

Central jugó mal, quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Barracas y todo en la previa a los play-offs de la Sudamericana, donde deberá dar mucho más para clasificar



En su primer partido oficial en el segundo semestre del año, Central estuvo obligado a rendir uno de esos exámenes finales que no tienen recuperatorio hasta el 2025. Y sacó un reprobado ya que perdió 1 a 0 ante Barracas Central y una vez más se quedó en los 16vos de final de la Copa Argentina.

Si bien no se habló mucho en la previa de este partido ya que las cuestiones en el mundo Central están más enfocadas a lo que pueda suceder en la llave de play-off de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Inter y en el posible regreso de Ángel Di María, no era un encuentro más en la vida del club ya que a larga el resultado de este para bien o para mal iba a dejar su cicatriz en el resto del semestre.

Este tipo de partidos eliminatorios no tienen revancha ni mañana. Miguel Russo declaró más de una vez que "Central se debe acostumbrar a jugar torneos internacionales todos los años". Y teniendo en cuenta la posición de los auriazules en la tabla acumulada entre la Copa de la Liga y la Liga Profesional donde los cana-

llas ocupan el puesto número 21 sobre 28 equipos y están a nueve unidades del último clasificado a la Copa Sudamericana, la Copa Argentina parece ser el camino más corto para volver a competir con el resto de los clubes de América en la temporada 2025.

Central tenía que usar su primer cartucho para cazar esa presa que significa seguir con chances de volver a la Copa Libertadores y gastó esa bala sin siquiera hacer cosquillas.

El plantel respecto al que jugó el último partido el 12 de junio pasado en el empate 1 a 1 ante Godoy Cruz en el Gigante en la 5ª fecha de la Liga Profesional era el mismo. Ya que las dos incorporaciones que hizo (Marco Ruben y Enzo Copetti) ya se presentaron a principios del mes pasado y formaron la dupla ofensiva por primera vez.

En la previa la baja más sensible era la de Jorge Broun, quien tuvo una molestia muscular y su lugar fue ocupado por Axel Werner. Aunque el arquero rafaelino había mostrado estar a la altura de las

Central debía usar su primer cartucho para cazar la presa que significa volver a la Libertadores y lo gastó. circunstancias en los dos partidos que le tocó actuar ante River (V) 1-2 el torneo pasado y Deportivo Riestra (V) 2-0 este campeonato. Por otra parte Russo mantuvo el doble 5 con Ibarra y Mauricio Martínez y su apuesta fuerte fue el ingreso de Giaccone por Malcorra y mantener en el lateral derecho a Coronel en lugar de Damián Martínez y al Coyote Rodríguez por Sandez en la otra banda.

Barracas Central, que tuvo una floja producción en las primeras cinco fechas del torneo donde solo cosechó cuatro puntos no hizo grandes incorporaciones en este receso y los comentarios de los hinchas estaban más volcados a ser el equipo del "caballo del comisario" y a mirar de reojo, en un partido sin VAR, al árbitro Pablo Dóvalo, por sus estadísticas más que positivas dirigiendo al Guapo.

En este contexto se dio el partido donde Central quiso trasladar la localía que mostró en las tribunas al campo de juego. Lo hizo en los primeros diez minutos con Caramelo Martínez siendo el cerebro del equipo, Campaz intentando gambetear para adelante y los dos tanques arriba que ahogaban la salida de los defensores de Barracas.

Pero luego fue el Guapo que a poco comenzó a animarse. Quintana mostraba algunas dudas en la zaga y con la pegada de Santiago Coronel y las trepadas de Rodrigo

Sigue en la página 17

#### Copa Argentina. Central O - Barracas 1

Viene de la página 16

de Rodrigo Insua por izquierda comenzó a exigir a Werner, quien nuevamente respondió.

Los de Russo tuvieron tres chances de abrir el marcador entre los 20' y 25'. Primero con un tiro de Campaz desde inmejorable posición, dentro del área chica que tiró afuera (gran centro de Copetti); luego con un cabezazo de Ruben que Moyano mandó al córner tras una centro de Alan Rodríguez y tras una jugada preparada en ese tiro de esquina el remate del Bicho se fue muy cerca.

Pero luego otra vez los de Alejandro Orfila se hicieron dueños de la situación. A los 39' Daniel Juárez se lo perdió abajo del arco, a los 45' Iacobellis ensayó un remate de afuera del área que dio en el palo y en la última acción del primer tiempo el excanalla Jhonatan Candia clavó un golazo

#### **Central**



A. Werner **4,5**E. Coronel **5**F. Mallo **4,5**C. Quintana **4**A. Rodríguez **4,5**L. Giaccone **3,5** (59' I. Malcorra **(C) 4,5**)
F. Ibarra **4** 

M. Martínez **4** (76' J. Gómez **-**) J. Campaz **5,5** (59' M. Lovera **4**) E. Copetti **4,5** 

M. Ruben (**C**) **6** (68' A. Módica **4,5**)

**DT:** Miguel Ángel Russo **4** 4-4

#### **Barracas Central**



S. Moyano **6** F. Mater (**C**) **5** (82' N. Demartini (**C**) -) G. Goñi **5,5** 

N. Capraro **5** R. Insúa **6** 

A. Juárez **5,5** (60' L. Brochero **4,5** ) R. Herrera **5** 

S. CORONEL 7

M. Iacobellis **5** (61' D. Miloc **4** ) J. Candia **6** (73' F. Krüger -) D. Juárez **4,5** (73' M. Zalazar -)

**DT:** Alejandro Orfila **6** 4-3-1-2

Gol: 46' J. Candia (BC) Expulsados: No hubo Árbitro: Pablo Dóvalo 6,5 Estadio: Ciudad de Vicente López. de tiro libre para que Central se vaya al vestuario en desventaja y que a la postre sería una puñalada letal para las aspiraciones auriazules.

En el primer cuarto de hora de la segunda mitad, Central mostró la misma imagen pixelada de la última parte del primer tiempo. No había juego asociado, no generaba ninguna falta cerca del área de Barracas para tener alguna pelota parada y ya ni Ruben ni Copetti corrían tanto.

Miguel mandó los 60' a la cancha a la vieja guardia de la Copa de la Liga 2023 ya que dispuso los ingresos de Lovera y Malcorra en reemplazo de un inexpresivo Giaccone y de un Campaz que fue de mayor a menor. Y cinco minutos después a Módica por Ruben que dejó todo en la primera parte. Había que dar un golpe de timón porque Central estaba quedando eliminado. Barracas se limitó a ser ordenado en defensa y paró a sus dos delanteros en el círculo propio de la mitad de la cancha a la espera de jugar con la desesperación de Central.

Los minutos fueron pasando, los canallas iban para adelante con voluntad, sin ideas y en los primeros 30' del complemento solo pateó al arco un "tirito" por intermedio de Módica, por lo el entrenador canalla gastó su última ventana con Jonatan Gómez en lugar de Caramelo Martínez.

El reloj era como la espada de Damocles para los auriazules. Y como en todo partido eliminatorio cuando se está en desventaja fue a la carga Barracas. Pero valga la redundancia fue Barracas que con sus limitaciones siempre fue un equipo prolijo y se quedó con el boleto a la próxima instancia de la Copa Argentina.

Central falló el primer examen. Hasta hubo algunos silbidos cuando el equipo fue a saludar a su gente que se trasladó en gran número a Vicente López. Ahora tiene otro examen en este mes de julio dividido en dos partes por la Copa Sudamericana y en un poco más de un mes tiene otro importante ante Newell's en Arroyito.

De estos resultados dependerá sin dudas el futuro de Central en el resto del año. Para bien o para mal.

# La próxima exige que estén todos y al ciento por ciento



Werner sufre el gol de Barracas, como Mallo. Un paso atrás en un momento clave.

Russo plantó un equipo al que le faltaron piezas, como la de Broun, que habrá que ver si llega en condiciones al choque clave frente a Inter

Había expectativas por saber la formación que presentaría Russo para este encuentro de 16vos de final de la Copa Argentina. Una de ellas, si Marco Ruben jugaría de titular, algo que finalmente ocurrió formando dupla con Enzo Copetti y seguramente se repetirá el martes, cuando Central enfrente el siguiente gran examen, el más importante, el de los play-offs de la Copa Sudamericana ante el Inter del Chacho Coudet. Pero amén de eso (ver página 18), la principal incógnita estará centrada en el arco. donde fue notoria la ausencia de Jorge Broun v su reemplazante, Axel Werner, mostró dudas sobre todo en el manejo con los pies más que con las manos. Y también habrá que ver qué pasará con otros puestos, porque la presentación en Vicente López dejó algunas dudas que se irán dilucidando.

Broun ni siquiera viajó a la cancha de Platense, porque tiene un gemelo contracturado y le queda una semana para que afloje. Russo no iba a arriesgar y no lo hizo, al punto que a esta hora también está en duda su presencia para el encuentro del martes en el Gigante

de Arroyito.
Werner estuvo atento cuando salió a cortar, como en una pelota envenenada en el primer tiempo que rechazó hacia atrás, pero le dio a Barracas la única chance que tuvo para liquidar el pleito cuando

entregó mal con los pies en una salida. En el golazo de Candia no pudo hacer nada.

Pero no es el único puesto en que habrá elucubraciones de acá al día del próximo partido. Russo plantó ante el Guapo a Emanuel Coronel y Alan Rodríguez en los laterales, que jugaron todo el partido, mientras que mantuvo en el banco a Damián Martínez y Agustín Sández.

Y los suplentes en Vicente López, que terminaron mal la primera parte del año con sendas lesiones, tienen chances de jugar con Inter. Pareció que Russo los cuidó, aunque viajaron y de hecho estaban para ser alternativas.

El que dejó la duda si lo cuidó o si perdió algo de terreno con Russo fue el 10. Ignacio Malcorra no entró en el último partido de la Liga ante Godoy Cruz en Mendoza y ahora fue suplente, entrando por un irresoluto Lautaro Giaccone en el complemento.

¿Estará Malcorra ante Inter? Jaminton Campaz sí fue titular y salió quizás demasiado pronto en el complemento. El colombiano tuvo chispazos, aunque erró un gol increíble, pero no habría dudas de que será posta el martes.

Queda menos claro la dupla de volantes centrales, de Caramelo Martínez e Ibarra. Podría haber algún retoque ahí también. La eliminación entregó más dudas aún y no asentó a nadie. Y exigirá en la próxima a todos.





- Única empresa en Rosario certificada bajo normas de calidad ISO 9001 e ISO 14001:2015 en el rubro galvanoplastía.
- Empresa NO CONTAMINANTE, protegiendo el medio ambiente, pensando en la calidad de vida

CROMADOS A.B.S.
INYECCIÓN PARA TERCEROS
www.perosinocromados.com.ar

Cumplimos 56 Años "Desde 1967 con una mejora contínua" La Calidad Total CROMADOS

Somos más baratos en el largo plazo ¡Avancemos juntos!

TE LOS VAN A SACAR DE LA Y DE LAS ESTANTE

Y DE LAS ESTANTERÍAS Brillo en la ruta

Av. Circunvalación 2783 (altura Av. O. Lagos al 6100) | \$2006GZA Rosario (SF)

© 3413261627/3415557217/1144210028 administracion@perosinocromados.com.ar

**GRACIAS DIARIO LA CAPITAL** 

# PEROSINO DESARROLLÓ OTRO NUEVO PRODUCTO PARA CAMIONES!!! A LOS CUBRETUERCAS Somos una empresa con una travectoria de más de 5

Somos una empresa con una trayectoria de más de 55 años en el rubro Cromados, y siempre nos hemos destacado por nuestra pasión por la excelencia y el compromiso con la calidad en cada uno de nuestros servicios y productos. Hoy, llevamos nuestra visión un paso más allá al

Hoy, llevamos nuestra visión un paso más allá al introducir cubre tuercas **Xper-Crom**, una nueva línea de productos cromados que va dirigida al rubro accesorios para camiones, que redefine los estándares de durabilidad, brillo y resistencia.

¿Por qué Xper-Crom es diferente a cualquier otro cubre tuerca en el mercado?

Le contamos algunas de sus características destacadas • Alta resistencia • Brillo deslumbrante

Sin duda su negocio merece un buen producto.

18 | Martes 9 de julio de 2024 | LA CAPITAL

Copa Argentina. Central O - Barracas 1

# La primera vez en cancha de la dupla que llegó para ser titular y ¿para Inter?



Copetti en primer plano, Ruben en el piso. Una dupla que no pudo engranar.

Marco Ruben fue por primera vez titular desde que el goleador eterno regresó y se junto con Enzo Copetti, obligado a jugar afuera

Buenos Aires. Enviado Especial

Vinieron para ser titulares y lo fueron. Central trajo en el mercado de mitad de año no a uno sino a dos 9, y de jerarquía. Dificilmente otro club pueda igualarlo. Pero no fue sino hasta en este tercer partido en que estuvieron a disposición en que Miguel Ángel Russo los juntó desde el vamos. El resultado no fue el esperado, porque el equipo quedó eliminado y el gol de Barracas fue con ellos en cancha. Pero, más allá de que el 9 estuvo más presente que el 25 que debió trajinarla más haciendo el trabajo sucio, también los mejores momentos auriazules los protagonizaron en ese primer tiempo. Fue el primer ensavo de lo que, se presume, será la dupla titular el martes ante Inter en Arrovito por

la Copa Sudamericana. Acaso el duelo que más interesa.

Antes que nada, hubo despliegue físico de los dos, pero más se valora el de Ruben, que jugó como un chico de 17 en ese primer tiempo pero terminó como uno de 37 y fue sustituido en el complemento cuando ya no podía pesar.

Pero Ruben exigió, se movió bien en el área, buscó el gol en ese centro de Copetti que terminó malogrando Campaz e inmediatamente tuvo revancha con ese cabezazo que sacó exigido Moyano.

Copetti se lució menos porque tuvo que correr más por afuera, con más recorrido y quizás le gustaría estar en el sitio de Ruben, dentro del área.

A los 7 segundos de partido se pegó un porrazo en la cadera, tuvo un duelo casi a las piñas con Goñi y su mejor intervención fue ese centro, tras pase de Coronel, que no pudo conectar Ruben debajo del arco pero sí Campaz.

En la única que fue a buscar de 9 fue un rato antes, cuando no pudo meterle el pie al centro picante del colombiano por izquierda.

Cuando Agustín Módica ingresó por Ruben y le dejó la cinta de capitán a Malcorra, Copetti siguió yendo por afuera aunque intercambió más la posición con el juvenil. Pero a esa altura había sentido el desgaste, como todo Central, que no pudo crear situaciones de gol pese a monopolizar el balón en todo el complemento.

Curiosamente, Central trajo a dos 9 cotizados y lo pierde a manos del que se fue a mitad del año pasado: Jonathan Candia. Un golazo por cierto, que no celebró y que amargó a una dupla que seguramente el martes tendrá desquite.



El 9 se exigió al máximo en su primera vez desde el vamos. Fue lo mejorcito.

## La buena noticia fue que el eterno goleador fue lo mejor del equipo canalla

- Axel Werner 4,5: Mostró seguridad en un par de remates y no pudo hacer mucho en el gol de Candia, pero falló con el pie.
- Emanuel Coronel 5: Tuvo mucha enjundia para ir para adelante, pero le costó terminar la jugada.
- Facundo Mallo 4,5: Su puntaje acompañó lo realizado por el equipo. También estuvo dubitativo.
- Carlos Quintana 4: Inseguro en la salida complicó un par de jugadas y le costó meterse en partido.
- Alan Rodríguez 4,5: No se proyectó como en otros partidos y en la marca ganó y perdió.
- Lautaro Giaccone 3,5: Solo ganó una vez en el duelo uno contra uno y no pudo aportar nunca la verticalidad que le dio algunas veces al equipo.
- Franco Ibarra 4: Tenía que ser el equilibrio del equipo, pero como su zona fue de tránsito tuvo escasa participación.

- Mauricio Martínez 4: Comenzó para ser la figura de Central. Pedía la pelota, en alguna la fue a buscar entre los dos centrales, iba para adelante aunque se fue desdibujando.
- Jaminton Campaz 5,5: Interesante primer tiempo siendo una alternativa por su sector. Incluso tuvo un par de chances para anotar. En el segundo tiempo entró en la apatía del equipo y fue sustituido.
- Enzo Copetti 4,5: Jugó condicionado por la amarilla tempranera y le cuesta jugar con otro nueve al lado.
- Marco Ruben 6: El primer tiempo lo jugó como cuando debutó con 17 años. Corrió, presionó, chocó a los defensores y casi convierte de cabeza. Pero en el segundo tiempo el DNI le pasó factura y fue reemplazado.

#### **Ingresaron:**

- Maximiliano Lovera 4: Jugó la última media hora y no gravitó. Ni siquiera se mostró como opción para buscar el desequilibrio.
- Ignacio Malcorra 4,5: Parecido a la actuación de Lovera, pero tuvo un poco más de coraje para involucrarse con algunas jugadas.
- **Agustín Módica 4,5:** Pasó desapercibido. Solo pateó una vez al arco y fue muy débil.
- Jonatan Gómez -: Ingresó en el último cuarto de hora como un manotazo de ahogado sin gravitar.
- El DT, Miguel Ángel Russo 4: Su equipo adoleció de profundidad, salvo en algunos tramos contados. Se vienen partidos muy importantes para la continuidad de este proyecto que tuvo más luces que sombras y se coronó con un campeonato.









Ovación LA CAPITAL | Martes 9 de julio de 2024 | 19

Copa Argentina. Central O - Barracas 1

# Russo: "Tuvimos buenos momentos pero hay que ser más inteligentes"



Copetti se acercó hasta el banco mientras Russo observa al resto de sus futbolistas. El DT no buscó excusas por la derrota.

El entrenador canalla lamentó que Barracas le haya convertido justo antes del descanso y destacó algunos buenos momentos de su equipo

Buenos Aires. Enviado Especial

No hubo la típica conferencia de prensa en la que se sigue una rutina, con los técnicos brindando declaraciones en un sitio determinado y hablando uno detrás del otro. Fue a la salida del vestuario del Ciudad de Vicente López donde Miguel Ángel Russo se paró para dar sus impresiones respecto a la eliminación en la Copa Argentina, volcando sensaciones contrapuestas. Por un lado dijo que le gustaron varios pasajes de juego que tuvo Central en el primer tiempo, pero a la vez fue muy crítico sobre el momento en que su equipo recibió el gol, que a la postre sería el de la eliminación a manos de un limitado Barracas

Central, por obra del excanalla Jonathan Candia.

"Hay que ser más inteligentes. No es lo mismo irse 0 a 0 al descanso que con un gol sobre la hora", refirió el entrenador canalla.

"Tuvimos buenos momentos en el primer tiempo, con las cosas que uno busca. Hay cosas en que estoy conforme, pero debemos superar los goles sobre la hora", planteó Russo.

Respecto a esta cuestión, que evidentemente lo dejó fastidioso, el entrenador agregó que "no es tan difícil. Además, te da más bronca porque fue después de haber sido, a mi entender, no digo muy superiores, pero sí con mejores situaciones de gol que el rival".

Acerca de esos momentos del primer tiempo de los que habló. dijo que "hay que buscarlos y sostenerlos, porque tenemos con qué".

Por supuesto que el veterano entrenador auriazul no quedó conforme con lo que vino después del gol de la victoria de Barracas. "En el segundo tiempo no fue así (como lo realizado durante parte de la primera etapa). Hay que mejorar y seguir manteniendo la cabeza alta", declaró.

Cuando se lo consultó si a Central lo perjudicó el estado del campo de juego, manifestó: "No busco excusas. Hay que seguir, cambiar la mentalidad, superarse, evitar que nos conviertan goles sobre

"Te da más bronca porque el gol fue después de haber tenido mejores situaciones que el rival"

el final del primer tiempo. En eso venimos con una rachita importante", se lamentó. Y añadió: "No me gusta perder a mí me duele".

En relación al compromiso inmediato, que será contra Inter por la Sudamericana, sostuvo: "Hay que prepararse para todo. Tenemos muchas cosas que son buenas, pero hay otras para seguir mejorando".

Marco Ruben coincidió con la mirada del DT. "Hicimos un primer tiempo aceptable. Nos faltó reacción después del gol de Barracas. Eso es lo que más me duele. Ni siquiera pudimos generar situaciones en el segundo tiempo como para revertir el resultado", manifestó.

"La diferencia fue el golazo que hicieron y que nosotros no encontramos los caminos para empatarlo. No tenemos tiempo para el bajón", dijo en relación a que en una semana jugarán por la Sudamericana.

## Y los hinchas canallas volvieron una vez al Amba

El hincha rosarino tiene en su ADN la cultura del viaje y sigue a su equipo a cualquier parte. Hace más de una década para muchos fanáticos era una religión acompañar a su club juegue donde juegue. Pero desde 2013, tras las restricciones impuestas respecto a los hinchas visitantes ese ritual se terminó.

En la actualidad hay que esperar algún partido de Copa Argentina o uno de Conmebol, o que el club local luego de varias negociaciones se digne a vender entrada a los neutrales, que en realidad son hinchas visitantes, como le sucedió a los simpatizantes de Central el 30 de abril de 2023 cuando pudieron ir a Córdoba donde el equipo de Miguel Russo cayó 3 a 1 ante Talleres.

Pero viajar a ver un partido en el Área Metropolitana de Buenos Aires en los últimos años se volvió una odisea para los hinchas rosarinos. El Amba es la zona urbana común que componen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y 40 municipios que la rodean desde Campana hasta La Plata, con límite físico en el Río de la Plata e imaginario en la Ruta Provincial 6.

Y volvieron luego de 2.132 días. La última vez fue el jueves 6 /9/2018, en el triunfo por penales de Central sobre Talleres en cancha de Lanús, por 16avos de la Copa Argentina que terminó ganando.

Y la última vez en Platense con hinchas canallas fue el 11/2/2001, también ante otro rival, en este caso Almagro: 3-1 en la 1ª fecha del Clausura.



#### Tomá mate

La previa del encuentro en Vicente López, con los jugadores auriazules bien emponchados y un necesario mate para matizar la espera. Después vendría la decepción.

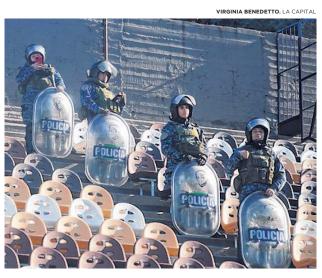

#### Una tarde de lo más tranquila

Con las hinchadas bien separadas en las cabeceras, y en mayor número la del canalla pese a jugar en Buenos Aires, la policía no tuvo mucho trabajo y cuidó la platea vacía.



#### Con el público de fondo

El calentamiento previo del equipo de Russo, con Marco Ruben en el primer plano, fue frente a la cabecera de la General Paz, repleta de hinchas después de una larga espera. 20 | Martes 9 de julio de 2024 | LA CAPITAL

#### **Newell's**



Con la pilcha bien puesta. El paraguayo llegó, entrenó una vez y al otro día debutó con un gol en el amistoso en Varela.

# Cardozo ya empezó a mostrar credenciales de gol y versatilidad

Méndez lo puso de extremo derecho en el 1-0 con Defensa y cumplió con gol y todo. Pero el guaraní pasó por varias funciones y jugó más en otras

**Rodolfo Parody** rparody@lacapital.com.ar LA CAPITAL



Fernando Cardozo dejó una grata impresión en el amistoso que Newell's le ganó a Defensa y Justicia 1 a 0 el último fin de semana. Con un gol del paraguayo, que fue la primera incorporación del club

del Parque en el actual mercado de pases. El DT Sebastián Méndez lo ubicó de extremo derecho. Ahora, ¿es el puesto dónde más jugó?, ¿es la posición en la que mejor se desenvuelve? Son interrogantes capaces de responder si se mira v analiza su paso por Olimpia v los portugueses Boavista v Vizela.

Para el primer amistoso de Newell's con Méndez, el futbolista paraguayo ocupó el extremo derecho, dentro de un sistema táctico 4-2-3-1, teniendo en el sector opuesto a Francisco González, y a Ever Banega moviéndose entre ambos.

La señal que dio Méndez con respecto a Cardozo es que considera utilizarlo al principio en esa función. Sus antecedentes son los de un jugador que se involucra mucho en la terminación de las iugadas, incluso llegando al gol. A los 23 años y con cerca 200 partidos, anotó 20 goles, todos con la camiseta de Olimpia, de los cuales

4 fueron por la Copa Libertadores y 3 por la Copa Sudamericana.

Pero al margen de sus aptitudes ofensivas, no fue de extremo donde jugó la mayor cantidad de veces desde que debutó a los 17 años. Por la banda derecha jugó en 7 partidos, de acuerdo al sitio de estadísticas Transfermarkt. Y en 4 se desempeñó por la izquierda.

Una mínima síntesis de sus antecedentes, acerca de sus aptitudes ocupando la posición de extremo derecho, fue su aparición por derecha, llegando a posición de gol, para ingresar por el segundo palo y empujar al fondo del arco el centro del Colo Ramírez en el amistoso frente a Defensa y Justicia.

Entre varias de las condiciones de Cardozo, que resaltaron fuentes consultadas en su país, se destaca el ida y vuelta por afuera y el compromiso en la recuperación. Voluntad para el quite que se complementa con la aplicación táctica.

Esta rigurosidad con la que se desempeña fue una de las razones para que en los inicios de su carrera se le plantearan tareas más abocadas a la contención. Lo que llevó a que dejara la posición de enlace, de diez, en la que jugó en sus comienzos en el profesionalismo, y empezó a actuar de volante interno derecho. Que es en donde acumuló la mayor cantidad de partidos, 100, consiguiendo 11 goles y 11 asistencias.

Es en donde venía jugando antes de incorporarse a Newell's. Durante el primer semestre del año así lo hizo en Olimpia, cuyo sistema táctico habitual fue el 4-4-2.

Otra ubicación donde se lo utilizó desde que está en primera fue en la de volante interno izquierdo. Le sigue en cantidad de presencias, con 32. En ese puesto logró 4 goles y la misma cifra de asistencias. Pero es por derecha donde meior se desenvuelve, por una cuestión de perfil, siendo diestro.

Si se tiene en cuenta su capacidad de adaptación. Méndez dispone de un futbolista acostumbrado a moverse en distintas posiciones del medio hacia adelante. Hasta llegó a ser centrodelantero en dos

La señal de Méndez es que considera usar a Cardozo como extremo, una posición en la que jugó pocos partidos.

#### Tres de la cantera que debieron emigrar

El volante ofensivo Guillermo Balzi y los 9 Nazareno Funez y Genaro Rossi se fueron del Parque. Balzi, que perdió protagonismo en el primer semestre, se fue a préstamo a Levadiakos de Grecia, hasta junio de 2025, sin cargo. Se fijó una opción de compra por el 70 por ciento del pase (no se precisó el monto). Funez, que estaba en Atlético de Rafaela, fue prestado a San Martín de San Juan, por un año, sin cargo y sin opción. Newell's tiene opción de repesca para enero. Y Rossi, que estaba en Chaco For Ever, fue cedido préstamo a Colón hasta el 30/6/ 2025, sin cargo y con opción de compra no informada.

partidos, contra Patronato y Fluminense por la Libertadores 2023.

Fue algo excepcional. Tanto como cuando fue lateral derecho algunos partidos para recomponer a la defensa, a partir de su rigor defensivo. O las veces que lo designaron para jugar de doble cinco.

Si bien Cardozo tiene varios años en primera, con una salida en el medio al fútbol portugués, Newell's se le presenta como una opción interesante para desarrollarse. Y si Olimpia lo dejó ir es porque necesitaba transferirlo para incrementar su economía.

En el paraguayo, Méndez cuenta con una alternativa para distintos sectores de la cancha, aunque para empezar lo piensa de extremo, donde va no cuenta con Brian Aguirre, transferido a Boca, ni con Guillermo May, que no aparece en la consideración del entrenador. Y además puede ser volante interno derecho, ya sin Jerónimo Cacciabue, otro que no será tenido en cuenta.

A menos de dos semanas de la reanudación de la Liga Profesional. Cardozo es el primero de los nuevos que empezó a mostrar algo de lo que puede dar.



carlosboero.com.ar | 📢 👩 carlosboerosrl +5493414008978







#### Copa América

Argentina - Canadá

# La Scaloneta quiere sacar pasaje a una nueva gran final

Se enfrenta este martes, a las 21, a Canadá, a quien ya cruzó en el arranque del certamen, por un codiciado boleto al duelo decisivo

**Aníbal Fucaraccio** afucaraccio@lacapital.com.ar LA CAPITAL



La selección argentina está en las puertas del partido más importante de todos: la gran final de la Copa América. Es el choque que todos quieren jugar. Es la instancia a la que todos quieren llegar. Es el objetivo que se propuso después de la consagración etérea (y eterna) en Qatar. Este equipo, conducido por Lionel Scaloni, se comprometió filas adentro con la firme intención de seguir ganando cosas importantes y ahora está a un solo paso, a muy poco, del cotejo decisivo. Está a un triunfo ante un rival de menor calibre v que va se lo cruzó en el inicio de esta competencia y lo superó 2-0 sin inconvenientes con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Por eso, la semifinal que disputará este martes, a las 21, ante Canadá, en el estadio MetLife de

New Jersey, en Estados Unidos, representa una enorme oportunidad. La extraordinaria chance de poder continuar alimentando orgullos, de animarse a más, está en sus manos, y los corajudos referentes de este grupo tan ganador lo saben mejor

El recorrido de la Scaloneta vino por el costado más sencillo del cuadro y por eso su camino en esta competencia tuvo menos complicaciones que los que están dando pelea del otro lado del fixture.

Si quiere defender el título obtenido en 2021 en tierras brasileñas, la selección albiceleste debe superar a Canadá, que viene de superar a Venezuela, también por penales.

El trascendental encuentro se llevará adelante desde las 21, se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey y el árbitro será el chileno Piero Maza. Justamente, en ese estadio con capacidad para 82 mil espectadores, Argentina superó a Chile sobre el final.

Vale recordar que los dirigidos por Scaloni arribaron a semifinales del torneo continental tras superar la etapa de grupos con puntaje perfecto, mientras que en los cuartos de final ante Ecuador mostró una imagen menos convincente y necesitó de los tiros desde el punto penal para meterse entre los cuatro mejores del continente.

En ese marco, el equipo intentará



Messi, en el duelo con Canadá de la primera fecha. El 10 fue confirmado por Scaloni y estaría en óptimas condiciones.

#### **Formaciones**

#### **Argentina**

E. Martínez; N. Molina, C. Romero, L. Martínez y N. Tagliafico; R. De Paul, A. Mac Allister y

E. Fernández o L. Paredes; L. Messi, J. Álvarez o L. Martínez y A. Di María o N. González.

DT: Lionel Scaloni

#### Canadá

M. Crépeau; A. Johnston, M. Bombito, D. Cornelius y A. Davies; I. Koné y S. Eustaquio; L. Millar, J. David y J. Shaffelburg; C. Larin.

DT: Jesse Marsch

Hora y TV: 21 - Pública, TyC/Canal 5 Estadio: MetLife Stadium (N. Jersey) Árbitro: Piero Maza (Chile).

exhibir una mejor producción en relación al partido ante Ecuador.

Si bien no hubo confirmaciones, Scaloni apelaría a un 11 titular con Dibu Martínez en el arco, la gran figura en los penales ante Ecuador, y a los defensores Nahuel Molina, . Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En el medio comienzan las incógnitas, ya que Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul tendrían un lugar asegurado y pelean por un lugar Enzo Fernández y Leandro Paredes.

Por último, adelante, el crack rosarino Lionel Messi irá de arranque acompañado de Nicolás González o de Fideo Di María, y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Así, queda claro que en relación al compromiso anterior habrá varias modificaciones y se mantienen varias dudas.

Este martes se sumará otro capítulo. Nunca hubo tanto en juego en los duelos anteriores. Todas las responsabilidades y las obligaciones están del lado albiceleste.



Venta de **FV 450/300** por rollo y por pallet y Mecha T2400 por pallet **Tejido Roving, Sphere** tex y más

Florida 191 (entre Junín y Casilda) Rosario | 0341 4373670 🕓 341 6 477647 resinas-mediterraneo.com.ai





22 | Martes 9 de julio de 2024 | LA CAPITAL

#### Copa América

Argentina - Canadá

# Tagliafico: "Todos los partidos son duros y son parejos"

"Todos los partidos son duros, son parejos, y con nosotros no será la excepción, por más que seamos campeones del mundo", destacó el marcador de punta izquierda de la selección argentina, Nicolás Tagliafico, en rueda de prensa en la previa del choque ante Canadá por las semifinales de la Copa América.

En cuanto a los canadienses, el lateral comento que es "un equipo compacto y bien trabajado en sus líneas". En referencia a que ambos equipos se habían enfrentado por la fase de grupos del torneo, con victoria de Argentina por 2-0, agregó que: "Ellos nos conocen y nosotros a ellos. Buscaremos la mejor manera para hacerles daño".

Y habló de la importancia de llegar a semifinales: "Normalizamos llegar a estas instancias y no es fácil. Hay que valorarlo y saberlo encarar, pero al final nosotros siempre queremos ir por más".

# Lionel Scaloni: "Que Messi y Di María jueguen juntos es una posibilidad"

El DT de la selección argentina aseguró que Leo estará de arranque y podría acompañarlo Fideo en la semifinal ante Canadá

Lionel Scaloni no confirmó nada, pero dejó entrever que Lionel Messi y Ángel Di María podrían volver a compartir el equipo, como en el debut precisamente ante Canadá. De Leo señaló que está bien físicamente y de él no hay dudas de que disputará este martes la semifinal de la Copa América.

"Que jueguen juntos es una posibilidad", admitió Lionel Scaloni en conferencia de prensa, antes del último entrenamiento previo a la semifinal ante Canadá. De todas formas, expresó que lo definirá en dicho trabajo.

Además, el técnico de la selección apuntó que "me gustó también cómo jugó el equipo cuando uno de los dos



El DT argentino, Scaloni, va por otra final de Copa América.

estuvo en el banco", alimentando el misterio de la formación que, todo el mundo espera, que incluya a la dupla rosarina en el once titular. Más porque Di María no disputó ni un minuto ante Ecuador.

Y aseveró que Leo sí jugará. "Messi está bien, terminó bien, así que mañana será parte del partido. Cuando está en condiciones, juega". "La meta siempre es llegar hasta el final", agregó Scaloni sobre las expectativas ante Canadá. "Jugar todos los partidos y lo cumplimos. Esperemos mañana (por hoy) llegar a la final. En cualquier caso es para estar satisfechos. El equipo de aquel 2019 hasta ahora sigue compitiendo".

"No sé quién es el que dice que

hay diferencia entre Conmebol y Concacaf. Yo no veo esa diferencia. Son selecciones de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica", expresó Scaloni por el hecho de volver a enfrentar a una de ellas, ahora en semifinales.

Ovación

Y ejemplificó: "México ha estado a nada de pasar, a un gol y ha estado en buen nivel, son selecciones (Concacaf) de nivel".

También abordó la eterna comparación de la Copa América y la Eurocopa, y en ese aspecto desafió: "Me gustaría que alguna vez se invite a alguna selección europea a una Copa América para que vean lo que es, y también al revés con la Eurocopa".

"No sé qué equipo pondrá Canadá, pero nosotros buscaremos hacerle daño con el once que decidamos"

Y ya metiéndose en el partido propiamente dicho, Scaloni hizo una afirmación elogiosa hacia Canadá: "En el tema físico, no será posible equiparar a Canadá, pero esperamos llevar el partido para nuestro lado, tratando de hacer daño con la pelota y sin que ellos hagan su juego, que es interesante".

"El entrenador le ha transmitido a Canadá una manera de jugar agresiva, pero en el buen sentido. Te obligan a ser físicos. Intentaremos llevar el partido a nuestro juego", amplió Scaloni. Ya los jugadores están recuperados, no creo que tengamos ventaja de descanso".

"Los dos equipos tomaremos nota del último partido que nos enfrentamos por Copa América", y en ese sentido, el entrenador resaltó que "no cambiaremos, nuestra manera de jugar siempre es la misma".







Acompañando a la selección

#### Copa América

Argentina - Canadá

## "Tenemos que hacer el mejor partido que hayamos jugado para llegar a la final"

El DT de Canadá, Jesse Marsch, destacó que esta vez buscarán ser más agresivos ante Argentina y controlar mejor a Lionel Messi

Jesse Marsch, técnico de Canadá, se ilusiona con dar el gran golpe y espera poder eliminar a la selección argentina en las semifinales de la Copa América. "También es una oportunidad increíble para nosotros", resaltó en rueda de prensa. El antecedente en el debut no avala esas pretensiones pero sí les servirá de guía para corregir ciertas cuestiones en busca de la hazaña, según remarcó su DT.

Al ser consultado sobre qué deberán cambiar para soñar en grande, el técnico, que en su momento fue muy crítico del arbitraje y pidió sanciones para el equipo de Lionel Scaloni (algo que finalmente ocurrió contra Perú, donde el nacido en Pujato no pudo estar en el banco de suplentes) por la salida tarde al segundo tiempo en el debut, remarcó la necesidad de ser "positivos y agresivos".

"No vamos a limitarnos a defender; vamos a jugar como queremos y ver si podemos mantenerlo", se encargó de destacar Marsch, intentando dejar en claro que no apelará a una propuesta de carácter conservadora. Y la otra clave principal, de acuerdo al análisis del DT canadiense, es "controlar mejor a Messi".

"En el primer encuentro le dimos demasiada libertad. Eso será muy importante", agregó quien también fue muy elogioso del rendimiento del 10 argentino tras su actuación en ese primer partido de la Copa América, en el que no pudo convertir pero desató un caos en la defensa rival.

Para finalizar, dejó unas palabras que exponen sus sensaciones sobre qué deberá pasar para que Canadá pueda romper todos los pronósticos y bajar al campeón del mundo, este martes, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: "El partido contra Argentina tendrá que ser el mejor que hayamos jugado, y aun así puede que no sea suficiente. Vamos a intentarlo".

Vale recordar que en el primer partido, con su planteo de jugar con la última línea muy adelantada, casi sobre la mitad de cancha, el equipo de Marsch tuvo que perseguir muchas veces a Messi a campo abierto y hacia atrás. Aunque también mucho tuvo que ver la capacidad del crack rosarino de picar a sus espaldas, así como también la precisión de los asistidores (incluso el mismísimo Emiliano Martínez), lo cierto es que en la mayoría de ellas la defensa quedó desarticulada y mal posicionada.

#### Primera C



El Charrúa igualó ante los gallegos sin goles, en el inicio del torneo Clausura.

# Central Córdoba se

trajo un buen punto ante Centro Español

Juan Iturrez jiturrez@lacapital.com.ar LA CAPITAL



Central Córdoba igualó ante Centro Español 0-0 en el inicio del torneo Clausura de la Primera C. Los charrúas, con los tres refuerzos (Facundo Marín, Agustín Flores y Pablo Vranjicán) mostraron una buena imagen en el estadio Ciudad de Libertad de Midland.

El equipo comandado por Daniel Teglia mostró pasajes de buen fútbol, contó con chances para anotar pero no estuvo fino en los metros finales.

Desde el arranque, el charrúa tomó la iniciativa con la movilidad de los mediocampistas. La primera situación de peligro llegó a los 4' con un soberbio cabezazo de Marín y el arquero local en gran reacción se quedó con el balón.

El Gallego se adelantó en el terreno y a los 8' Maciel reventó el travesaño con tremendo cabezazo. Sobre los 12', Córdoba se aproximó al arco local. Agustín Flores habilitó al excanalla Duré que remató y Maciel rechazó el balón cuando iba derecho al arco de Tabares Benítez.

#### Centro Español

Benítez 5; Quintero 5, Maciel 6, Saucedo 5 y F. Martínez 5 (58' Teixeira 4); Millamán 5, S. Gómez 5, Nobile 6 (85' La Sala-) y F. Martínez 5 (58' Santiago 4); Giménez 5 y De Benedetti 4 (75' Maestú-) DT: Matías Torres 4-4-2

#### Central Córdoba

Colombo 5; Duré 5, Killer 6, Ramírez 5 y Senra 5; A.Flores 6, Sierra 5 (73' G. Gómez 5), Madero 5 y Mustachi 5 (73' A. Fernández 5); Marín 6 (77' Barbosa -) y Vranjican 5
DT: Daniel Teglia 4-4-2

Goles: No hubo Estadio: Ciudad de Libertad (Midland) Arbitro: Ignacio Cuicchi 6

Con el correr de los minutos, el local volvió a contar con una clara a los 28', Franco Martínez remató por arriba de Colombo, el balón fue camino a la red pero Senra rechazó en la línea para salvar a Córdoba.

En el complemento los equipos se prestaron el balón en el mediocampo y jugaron lejos de los arcos. Sobre los 57', llegó el córner desde la derecha para Córdoba y Paulo Killer de cabeza mandó el balón cerca del palo derecho.

A los 73', Marín envió un preciso centro para Vranjicán pero Maciel rechazó con lo justo. Sobre los 84', el Gallego llegó con el tiro de Nobile y Colombo la mandó al córner. Así Córdoba se trajo un buen punto de Libertad.



La mezcla de sal fina y especias de Sal de Campo



French 7640 - S2007AVB Rosario // +54 341 4515024-4866 // info@transban.com.ar



Pediatría

## Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

¿Cómo detectar y abordar esta condición que afecta a niños en edad escolar?

Dra. Mariela B. Porto
Neuróloga Infantil
Ayelén Ballerini
Psicóloga
M. Luz Silva.
Psicóloga
Sanatorio de Niños - Mita´i Rosario

El 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una condición que afecta aproximadamente entre el 5 y el 7 % de los niños en edad escolar y que puede persistir en la vida adulta. Este trastorno del neurodesarrollo se caracteriza por síntomas de hiperactividad, impulsividad y desatención, interfiriendo en el desempeño social, familiar y escolar de quienes lo padecen.

Los síntomas más comunes del TDAH en niños incluyen la hiperactividad, la impulsividad y la desatención. Estos niños suelen moverse constantemente, cambiar de actividades sin terminarlas, hablar excesivamente y responder impulsivamente sin escuchar adecuadamente. Además, presentan dificultad para organizar y finalizar tareas, tienden a procrastinar y



cometen errores por descuido.

El TDAH puede afectar significativamente el desempeño escolar y social de los niños. En el ámbito escolar, los niños con TDAH pueden tener dificultades para seguir instrucciones, completar tareas y mantenerse enfocados, lo que puede llevar a afectar su rendimiento académico. Socialmente, tienen dificultades para desarrollar y mantener relaciones debido a su impulsividad y falta de atención, lo que

puede llevar a conflictos con sus pares y adultos.

Un diagnóstico precoz y adecuado del TDAH es crucial porque permite identificar y tratar las comorbilidades (presencia de otros trastornos adicionales) que pueden presentarse, como otros trastornos del desarrollo o de conducta. Esto, a su vez, permite implementar el tratamiento recomendado de manera temprana, mejorando así el pronóstico a futuro y redu-

ciendo el impacto negativo en la calidad de vida del niño.

Las intervenciones más efectivas en el tratamiento del TDAH son aquellas que combinan varias áreas. Esto incluye terapia psicológica, apoyo escolar y pedagógico, acompañamiento a padres y, en algunos casos, tratamiento farmacológico. La combinación de estos enfoques ayuda a abordar los diversos aspectos del TDAH, proporcionando un apoyo integral al niño y su familia.

Es fundamental descartar otras condiciones médicas que pueden presentar síntomas similares al TDAH. Entre estas condiciones se encuentran la epilepsia, alteraciones tiroideas, anemia y otros trastornos neurológicos o médicos. Un diagnóstico diferencial preciso ayuda a asegurar que el tratamiento sea el adecuado para el niño.

Los padres pueden apoyar a sus hijos con TDAH proporcionando una estructura y rutina claras en el hogar, estableciendo expectativas y consecuencias consistentes, y trabajando en colaboración con los maestros y otros profesionales para asegurar un enfoque coherente en el manejo del TDAH. Además, es importante que los padres se informen sobre el TDAH y busquen apoyo para manejar las demandas que puede generar.

Esta combinación de estrategias y el apoyo continuo pueden hacer una gran diferencia en la vida de los niños con TDAH, ayudándoles a alcanzar su pleno potencial y mejorar su calidad de vida.

Consultoría

# Empresas familiares: ¿Por qué están expuestas a mayores conflictos

Autora: Dra. CP Alicia S. Nebbia Consultora Organizacional

Desde el punto de vista organizacional, las empresas familiares están conformadas por dos círculos concéntricos: el de la FAMILIA y el de la EMPRESA.

El primero es un espacio emocional, orientado hacia adentro, donde los cambios son menos frecuentes y los acuerdos parten de la confianza, la costumbre y la forma de vida adoptada por cada familia.

El segundo es un espacio racional, orientado hacia afuera, sujeto a muchos cambios, con una misión y objetivos de tipo económico, expuesto a un contexto totalmente variable e incierto.

Ambos círculos tienen un espacio común donde surgen intereses entre la Familia y la Empresa, que generan distintas tensiones y desacuerdos que perduran y/o aumentan con el tiempo, si no se los atiende para evitar que sigan creciendo.

Los problemas familiares demandan una atención especial, psicológica, grupal y/o individual, que ayude a comprender estos fenómenos, a aceptar las diferencias, las distintas aspiraciones, formas de pensamiento de cada uno y a obrar en consecuencia.

Los problemas empresariales demandan ser identificados en el marco de lo racionaleconómico, y necesitan un espacio en la organización que les permita acordar, situarse en la realidad, trabajar por competencias e identificar perfiles no aptos para el trabajo y

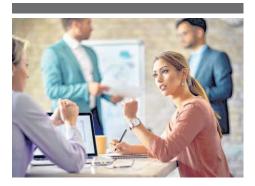

la carrera empresarial. En este espacio es importante contar con el acompañamiento de profesionales especializados en estos temas, que puedan orientar en la toma de las mejores acciones para evitar mayores conflictos.

Las soluciones que se pueden recomendar desde la Consultoría Organizacional son, entre otras:

a) Dotar a la empresa familiar de una direc-

Herramientas para superar tensiones y desacuerdos

ción y liderazgo eficiente: orientada a buscar resultados en base a una excelente estrategia, sostenimiento de procesos adecuados y gente seleccionada profesionalmente, donde pueden incluirse los familiares.

- **b)** Trabajo en equipo en todos los niveles: directivos, gerenciales, de supervisión y operativos.
- c) Delegación efectiva a personal idóneo: correctamente seleccionados en cuanto a perfiles predeterminados.
- d) Controles eficaces: tanto operativos como de gestión.
- **e) Profesionalización:** continua y efectiva para ser competitiva y superar las crisis.
- f) Estilos de liderazgo: orientados a cada tipo de empresa y a cada función, sin perder nunca la valoración de todos los seres humanos que la conforman.

# Imágenes cardiovasculares no invasivas: una ventana a la salud del corazón.

La clave para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades cardíacas.

Dr. Sebastián Benítez

Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares. Grupo Gamma

El sistema cardiovascular (corazón, arterias y venas) es el motor de nuestra vida. El corazón es un órgano vital que bombea sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo. Mantenerlo sano es fundamental para nuestra salud general y bienestar. Es ahí donde entran en juego las imágenes cardiovasculares, una serie de herramientas innovadoras que nos permiten obtener una vista clara y detallada de cómo están trabajando.

Estas herramientas no solo son vitales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas, sino que también juegan un papel crucial en la prevención. Al detectar problemas en etapas tempranas, podemos intervenir antes de que se conviertan en emergencias médicas.



En los últimos años, los avances en tecnología médica han permitido el desarrollo de imágenes cardiovasculares no invasivas de alta calidad y precisión, herramientas valiosas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades cardíacas.

Las imágenes cardiovasculares no invasivas son técnicas que permiten obtener imágenes detalladas del corazón y los vasos sanguíneos sin necesidad de realizar procedimientos invasivos como cirugías o cateterismos.

¿QUÉ TIPOS DE IMÁGENES CARDIOVASCULARES NO INVASIVAS EXISTEN?

Ecocardiograma doppler: es una de estas he-

rramientas fundamentales. Utilizando ondas de sonido, nos permite observar el movimiento del corazón y el flujo sanguíneo en tiempo real, ayudándonos a identificar posibles anomalías en sus estructuras y función, como detectar la causa de los soplos y otras variables.

**Doppler vascular periférico:** es otro aliado invaluable. Nos proporciona información sobre el flujo sanguíneo en las arterias y venas de tus extremidades, ayudándonos a detectar signos tempranos de enfermedad vascular periférica, un factor de riesgo importante para problemas cardiovasculares más graves.

Score de calcio coronario: una herramienta

que evalúa la cantidad de calcio en las arterias coronarias. Un alto puntaje puede ser un indicador de acumulación de placa, un factor de riesgo para enfermedades cardíacas como la arteriosclerosis.

Tomografía multicorte cardíaca y resonancia magnética cardíaca: son dos tecnologías avanzadas que nos brinda imágenes detalladas de la estructura y función del corazón, permitiéndonos diagnosticar enfermedades cardíacas con precisión y planificar el mejor curso de tratamiento para cada paciente.

Estas herramientas no solo son vitales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas, sino que también juegan un papel crucial en la prevención. Al detectar problemas en etapas tempranas, podemos intervenir antes de que se conviertan en emergencias médicas. Imaginemos esto: mediante una prueba de imagen, podemos identificar una acumulación de placa en las arterias coronarias mucho antes de que cause un evento cardíaco grave. O podemos detectar una anomalía en la función cardíaca y tomar medidas para corregirla antes de que se convierta en una enfermedad grave.

En resumen, las imágenes cardiovasculares no invasivas son como una ventana a la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Nos permiten ver lo que está sucediendo dentro de él de manera segura y precisa, ayudándonos a mantenerlo fuerte y saludable para que podamos seguir disfrutando de la vida al máximo.

Educación

# ¿Qué requiere la formación docente universitaria?

#### Patricia Dimángano

Directora de Profesorado Universitario para la Educación Secundaria y Superior de la UAI.

Los docentes atravesaron con valentía los años más inciertos de su vida laboral, tomando iniciativas impensadas de adaptación y aprendizaje durante la pandemia. Luego, llegó el desafío de la bimodalidad, el aula invertida, la gamificación y una multiplicidad de recursos didácticos novedosos para instrumentar. Ahora, es la inteligencia artificial que se hace presente en las aulas, que moviliza a los profe-

sionales de la educación para repensar sus diseños de clases y ajustar la calidad de sus propuestas.

Cada vez queda más en evidencia que ya no es posible enseñar como aprendimos, ya no alcanzan los recursos tradicionales de la tiza y el pizarrón para hacer frente a los escenarios complejos de nuestros estudiantes. Las clases no pueden concebirse como extensas exposiciones de los docentes, y las evaluaciones no consisten en sacar una hoja y desarrollar un tema. La educación hoy es interpelada también en sus propuestas académicas y escolares. Demanda de los docentes formación pedagógica, creatividad e innovación.

La educación de hoy demanda formación pedagógica, creatividad e innovación.



Muchos graduados universitarios encuentran en la docencia una nueva vocación que les permite otro modo de ejercicio profesional y compromiso social. Mediando entre los estudiantes y el saber experto que poseen, se esfuerzan en el desarrollo

de competencias generales y específicas según su área de conocimiento.

La universidad, en su rol pedagógico, reconoce la formación docente como una prioridad. Si pensamos en el futuro de nuestra sociedad, esta apuesta resulta ineludible, ya que se necesitan docentes reflexivos de su propia práctica, familiarizados con entornos colaborativos de trabajo, creativos en sus propuestas, promotores de innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Docentes que cedan la centralidad del aula a los estudiantes y sus aprendizajes, pero sobre todo que se comprometan en instancias de formación permanente para que todo esto sea posible.



Un espacio para mostrar tu profesión

### www.profesionales.lacapital.com.ar

Si querés participar en la edición papel y digital comunicate al 422 8888 o escribinos al profesionales@lacapital.com.ar

#### **ABOGADOS**

**FAMILIA. VIOLENCIA FAMILIAR. REINTEGRO DE MENORES** (URGENCIAS **EN FERIA JUDICIAL)** Sucesiones. Visitas y suspensión por causas graves. Abusos. Divorcios. Filiación. Doctora Ada Morinigo González. 155-952271 doctora-ada@hotmail.com

Publique su aviso todos los días al mejor precio!

#### CONSTANZA GALINA ABOGADA PSICÓLOGA

Centro Terapia Familiar. Parejas. Niños. Divorcios. Alimentos. Violencia. Empresas de familia. Sucesiones. Revinculación familiar. Tel. 341 4372846.

#### Dra. RIZZO ROSANA

Urgencias Penales. Temas Federales - Pciales. (Audiencias - Abreviados -Probation - Archivo de causas -Habeas Corpus - Juicios Orales) Vamos al lugar de detención. rosanarizzo23@gmail.com 341-6397035. Fijo: 341-8370403

#### **CONTADORES**

#### **CPN GRACIELA SOULIER**

Mat. 10484

Moratoria Impositiva 2024. Liquidación sueldos. Impuestos, Balances, Sociedades.

Cel. Whatsapp 3413066830 cpnsoulier@hotmail.com

#### **PSIQUIATRAS**

#### **Doctora SUSANA** SERRAVALLE

Médica especialista en Psiquiatría

Trastornos del estado de ánimo v de la ansiedad. Neurociencia Cognitiva Zeballos 1052 - Rosario Tel. 03414217254/

3416040693

Un espacio para mostrar tu talento PROFESIONALES

Para participar en la edición papel y digital comunicate al

422 8888 o escribinos a profesionales@lacapital.com.ar

#### **PSICÓLOGOS**

#### **MARCELO ETCHEPARE** Psicólogo - Psicoanalista

Stress. Depresión. Angustia. Ansiedad. Conflictos Subjetivos. Fobias. Problemáticas varias. Temática Sexual. Atención Presencial o remota (online/telefónica). Turnos: 341 4268835 / 156-242772

#### **ROMINA PALMIERI**

Licenciada en Psicología. Matrícula 9074. Atención a jóvenes y adultos. Tel. 341 2126207. Psique Consultorios: Sargento Cabral 159, Rosario.

#### **SEXOLOGOS**

#### **INSTITUTO KINSEY** DE SEXOLOGÍA

Disfunciones sexuales Rioja 3012. Rosario. De 16 a 20. Turnos: 341 7923031.

## **CLINICAS SANATORIOS E INSTITUTOS**

### Reunimos a los mejores equipos de profesionales

Encontralos en todas nuestras instituciones.

TURNOS ONLINE gored.com.ar



ICR

TURNOS

TELEFÓNICOS

**4** 0341 420 3040

L 0341 420 3050

0341 420 3090

Bv. Oroño 450 / Urquiza 2240

TURNOS TELEFÓNICOS TURNOS POR

www.icronline.com //CR.Rosario

© 0341 420 3040

SANATORIO S DE NIÑOS

**\ 0341 420 4444** 

VACUNAS

L 0341 420 4427

TURNOS POR WHATSAPP **\ 0341 420 4444** 

Alvear 863

M/SanatoriodeNinosGO

PARQUE

Bv. Oroño 860

TURNOS TELEFÓNICOS **4** 0341 420 0230

CONMUTADOR **\** 0341 420 0222

/SanatorioParqueRosario

GRUPO OROÑO

Fertya

Rioja 2282

TURNOS TELEFÓNICOS **\** 0341 446 4641 /46/47/49

TURNOS POR WHATSAPP © 0341 270 7398

☐ /FertyaMedicinaReproductiva

OROÑO

Bv. Oroño 1441 / 1515 /1526

TURNOS TELEFÓNICOS

URGENCIAS

gosanatoriofunes.com.ai M/Grupo.Orono

cibic

TURNOS **TURNOS POR TELEFÓNICOS** WHATSAPP **4** 0341 486 1600 © 0341 225 0000

MATERNIDAD &

Rioja 2274

TURNOS TELEFÓNICOS **\** 0341 446 2600

WHATSAPP 9 0341 446 2600

MaternidadGO

DIAGNÓSTICO MÉDICO

TURNOS TELEFÓNICOS

www.diagmedico.com.ar [7/DiagMedico

• 0341 523 2323
• 0341 525 2200

GO SANATORIO

**\ 0341 523 2325** 

Córdoba 2415 - Funes

LÍNEA EXCLUSIVA **\** 0341 231 9999

#### **Espacio Profesional**

#### **CLINICAS SANATORIOS E INSTITUTOS**







#### INSTITUTO GAMMA

Diagnóstico por Imágenes Cirugía Mayor Ambulatoria © Entre Ríos 330

**Consultorios Externos** Medicina Reproductiva © Catamarca 1367

& (341) 420 9001



#### HOSPITAL PRIVADO **D€ ROSARIO**

♥ Pte. Roca 2440 & (341) 489 3500



#### TERAPIA RADIANTE **CUMBRES**

Riobamba 1745 & (341) 485 1000



**GAMMALAB** 

© Catamarca 1367 & (341) **420 9002** 



& (341) **424 9424** 

**CENTRAL DE TURNOS** 

(0341) 568 - 3444

(0341) 536-0999 www.sanatoriodelamujer.com.ar

(4) +54 9 341 780-8070



#### Si sos profesional publicá en esta página

## **PROFESIONALES**

Para participar en la edición papel y digital comunicate al 422 8888 o escribinos a profesionales@lacapital.com.ar



#### **SEDE CENTRO**

San Luis 2493 (esq. Pueyrredón)

TEL: (0341) 568-3400 (0341) 536-0900

## **SEDE FISHERTON**

Alberto J. Paz 1065 Bis. Fisherton Plaza Chic Mall

TEL: (0341) 527-5890

#### **SEDE SUR**

Bv. Oroño 5960, Paseo Libertad

TEL: (0341) 522-5344

#### SEDE NORTE

Los Plátanos 295. Paseo del Puente (Granadero Baigorria)

TEL: (0341) 536-0999



Atención de Emergencias para adultos y niños

- /Sanatorio de la Mujer
- /sanatorio\_de\_la\_mujer /Sanatorio\_Mujer



las 24 hs. San Luis 2493





info@hospitalitalianorosario.com.ar

www.hospitalitalianorosario.com.ar



**HIR SUR** 

Virasoro 1249



HIR CENTRO

San Juan 3034



**CENTRO MATERNO** INFANTIL

Entre Ríos 2850



CONSULTORIOS **EXTERNOS** 

San Juan 3049



CONSULTORIOS CENTRO MATERNO **INFANTIL** 

Virasoro 1309



**CENTRO MÉDICO** SUR

Bv. Oroño 6059

TURNOS ONLINE Ingrese a nuestra web www.hospitalitalianorosario.com.ar y siga las instrucciones.

INFORMES DIGITALES Tenga en su Correo los informes de estudios y laboratorio.



TURNOS ONLINE

# CLASIFICADOS LA CAPITAL

DIVERSOS

**AUTOMOTOR** 

% Inmuebles

**AGROPECUARIO** 

TRABAJO

**LEGALES** 



**DIVERSOS** 

CONSTRUCCIÓN DEL 101 AL 112

ALQUILER DE VOLQUETES

Agil servicio **VOLQUE- TES S.** Habilitados. (4348484 / 155-475054).

EL LADRILLERO Retiramos bolsones con sobrante de obra (con hidrogrúa) \$8.700 c/ u. Servicio de Volquetes. whatsapp. 341-3365700.

## CONSTRUCCIÓN VARIOS

TECHOS DE MADERA-Reparaciones - Construcciones - Pérgolas-Deck - Escaleras - Entrepisos. Carpintería. IM-PERMEABILIZACIONES

**HOGAR** 

3416133642

DEL 401 AL 426

**MUEBLES** 

A ABAA. ADORNOS, antigüedades, muebles compramos, 4302527.

A ABAA. Compramos

A @

HOGAR VARIOS

ATENCION Feria Americana por cierre definitivo 30 agosto remate total martillero público. Heladeras, cocinas, artículos negocios. Compramos todos tipos artículos del hogar, zapatos, ropa, colchones, secarropas, etc Laprida 1400, Cristo Rey (3417410912) (156228258).

SECCIÓN MUJER DEL 601 AL 614

ESTÉTICA CORPORAL

A Abaa. Masajes. Turnos: Marisa (3415480641).

A Masajes profesionales. (3416275148).

Masaies Naturales VICKY. (3412598114).

descontracturantes. Echesortu. (3412395998).

**VARIOS** 

DEL 999 AL 1060

AGRADECIMIENTOS Y PROMESAS

Gracias Santa Lucia, San Expedito, Espíritu Santo.-Irma y Vicente

ALHAJAS, OR<u>O,</u> PLATA Y JOYERÍAS

Hasta \$65.000 el gi **Duplica valor** como Alhaja **COMPRAMOS** 

**Brillantes** Alhajas - Relojes EMPEÑO DE ORO

KILAT JOYAS Tel fijo 679-0950 Rioja 920



AUTOMOTORES

ACCESORIOS

DEL 2001 AL 2030

A. Transfiero Licencia taxi vieja. (156-639694).

2014

A. Transfiero Licencia taxi vieja. (156-639694).

TRAILER Y CASAS RODANTE: 2015

Motorhome Citroen J, 2022, 0 kilómetro, faltan t e r m i n a c i o n e s . u\$s65.000. (03537-155-93393).

ACCESORIOS Y REPUESTOS VAR 2030

**REMATO:** 80 motores Decarlo, 20 HP, con caja puente. \$300.000 cada uno (03537-155-93393).

AUTOMÓVILES

DEL 2101 AL 2151

Ecosport 2022. Unico Dueño. GNC. Impecable.-(34716953294).

Fiesta 2012, semique-mado, barato. Recibo moto. (3416517473).

2141

2113

Emgrand GSP, 2018, 90.000 kilómetros. u\$s12.800. (03537-155-93393).



**ALQUILERES** 

DEL 3000 AL 3030

DEPTOS. DE 1 DORMITORIO

San Luis 948, piso 4to interno. Mónica Capdevila CI: 455. (3415982217)

DEPTOS. DE 2 DORMITORIOS

A Bv. OROÑO 500. CO-CHERA. Externo. Balcones frente / contrafrente. 2 Baños. Quincho. Pileta. (156-909137)

**El Patio** 

Cervecería España 1190

Pasco 1800, 3er piso escalera, con dos patios. Mónica Capdevila CI: 455. (3415982217)

Urquiza 1900, piso 15, externo, amplio, luminoso. Otro: Pasco 1800. tipo dúplex, 3ero escalera, 2 patios, Mónica Candevila CI: 455. (3415982217)

COCHERAS, ESTACIONAMIENTOS Y GARAJES

Alquilo cochera. España 866. (01158711764).

HOTELES, PENSIONES Y PIEZAS

A ESTRENAR. Baño privado. Caballeros. Individual. Semanal. San Mar tín 1100. (341-441-5190)

Alquilo habitación individual. Céntrica. Hombres. (0341-155-942952, 0341-152-120637).

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y OFICINAS — 3014

Alquilo oficina, dos privados. Abogados / Contadores. Maipú 1300. (3416971475).

COMPRA Y VENTA DEL 3500 AL 3530

DEPTOS. DE 1 DORMITORIO

Maipú 2200, frente, balcón, impecable, alquilado. Mónica Capdevila CI 455. (3415982217)

# DEPTOS. DE 2 DORMITORIOS

Paraguay 400, 5to piso, externo, patio, terraza. Mónica Capdevila CI: 455. (3415982217)

1ro Mayo 1300. Externo Cocina separada. Ventilación cruzada. Excelente oportunidad. (0341-156-903367 / 0341 155-818757).



AGROPECUARIOS

DEL 4601 AL 4630

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS — 4611

Tractor chico, materiales y proyecto para fabrica ción. Vendo. (03537 155-93393).





MORGUIS

Morguis

Santa Fe 1158

## **TELÉFONOS** DIARIO LA CAPITAL



CONMUTADOR 4228800

CLASIFICADOS **TELEFÓNICOS** 

4228888 4228860 4228822



SUSCRIBITE A LA CAPITAL (0341) 422 8806



beneficios.lacapital.com.ar



**Balcarce Café** 

Rioja 1925 Mitre 394 y suc.









Suscribite! (0341) 422-8806



TRABAJO

DEL 4951 AL 4980

**CHOFERES** 

Importante empresa incorpora: PERSONAL DE SEGURIDAD/ VIGILAN-CIA CON EXPERIENCIA EN ROSARIO Y/ O AL-REDEDORES. Requisitos: Edad: 22 a 45 años. dios secundarios comple-

ponibilidad horaria para Buen clima laboral. Ta- FACTURISTA para puesvilidad (excluyente). Concertificado de reinciden-VIGII ADOR

#### EMPLEADOS DE COMERCIO 4955

Buscamos asesor/ as pa-

ra nuestra agencia HG Motos. Requisitos excluyentes: Disponibilidad horaria de 10:00 a 19:00 de lunes a sábados. Bue-EN EL RUBRO. RESIDIR na presencia. Manejo de redes sociales. Experiencia en puestos similares. Valoramos: Movilidad Sexo: Masculino. Estu- propia. Ofrecemos: Premios por cumplimiento de tos. Experiencia en posi- obietivos. Cursos de caciones similares, referen- pacitación constante. Excias comprobables. Dis- celentes comisiones

trabajar Horarios ROTA- reas a realizar: Realizar TIVOS (Excluyente). Mo- publicaciones en redes sociales de manera constar con certificado pron- tante. Obtener y captar tuarial, buena conducta y clientes potenciales. Ejecutar ventas. Realizar secia (excluyente). Enviar guimiento de clientes. a empleo-Brindar una excelente rrhh45@gmail.com atención. Si contas con ASUNTO: SEGURIDAD/ estos requisitos y te apasiona el mundo de la venta v los negocios, este trabajo es para vos. Enviar curriculum a hgrecursosh@gmail.com con asunto ASESOR CO-MERCIAL HG MOTOS.

> BUSCO Señorita responsable tres veces a la semana, atención al público. Referencias. Llamar 7:30 a 10 horas solamente (3417410912).

Minimarket zona macrocentro esta en búsqueda de personal para atención al público, enviar cv: minifox2023@gmail.com

to de Mercado Fisherton. Enviar CV a: myasocestudiocontable@gmail.com

#### GASTRONÓMICOS 4960

Cocinera con experiencia. Enviar CV: 3416421013.

Confitero/ a con experiencia. CV: 3416163232.

# 4962

TECNICOS DE MANTE-NIMIENTO CON CONO-CIMIENTO EN REFRI-

GERACION - ZONA RO-SARIO Buscamos técnicos de mantenimiento entre 25 y 45 años de edad, con experiencia previa de 3 años en puestos similares en tareas de mantenimiento edilicio. instalación y reparación de equipos centrales, chillers y torres de enfria-

miento correspondientes a las locaciones de los clientes. Buscamos perfiles comprometidos, con alto nivel de autonomía proactividad y capacidad de planificación que tengan experiencia comprobable en puestos similares Requisito: licencia de conducir. POSTULATE enviando tu CV y pretensión salarial a empleos@emsetec.com.ar o al 1134754412

Se busca dama, tareas varias, mantenimiento, asistencia adulto mayor Whatsapp: 3416712321

Señora responsable se ofrece para cuidado de personas en sanatorios / domicilios / Particulares. Sara: 3415847201

OTROS OFICIOS

Mecanico Automitor Uni**camente con experiencia.** Manadar datos por Whasapp (3415526169).



LEGALES

DEL 4901 AL 4920

CONVOCATORIAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Asociación Civil Padres Autismo Roldan convoca a Asamblea Ordinaria el día 3 de Agosto 2024 a las 18:00 hs, en la sede social cito en calle Rioja Nro 1444 la ciudad de Roldan, provincia del Santa Fe. con el si

guiente orden de día: 1) de Resultados, cuadros Lectura del Orden del día anexos e informes del re-2) Elección de dos aso- visor de cuentas de los ejercicios finalizados el ciados para que firmen el acta de asamblea conjun- 31 de diciembre de 2022 tamente con Presidente y y 31 de diciembre de 2023. Roldán, 9 de Julio Secretario. 3) Aprobación de 2024. Kenes, Stella Maris. Presidente ces Generales, Cuadros



# Lo que te pasa en la vida... pasa en los sociales de La Capital

Nuestro diario tiene un espacio para todo lo que le pasa a la gente, por eso podés publicar tus avisos de:

- ▶ Casamientos
- ▶ Cumpleaños
- Aniversarios
- ▶ Bautismos
- ▶ Compromisos
- ▶ Comuniones
- ▶ Nuevos Profesionales
- Nacimientos
- ▶ Bar Mitzva
- ▶ Bat Mitzva
- ▶ Inauguraciones
- Participación de Casamiento
- ▶ Salutaciones
- ▶ Eventos

Hágalo en las receptorías más cercanas a su domicilio, en el mismo diario Sarmiento 763, o mediante su agencia de publicidad.

LA CAPITAL



#### **FALLECIMIENTOS**

+

#### **MYRIAM RAMONA ELISABETH** ARTEAGA Vda. DE **CAPRILE**

q.e.p.d.

Falleció el 8/7/2024. Pablo Manavella y Eliana De Bonis participan con hondo pesar el fallecimiento de la señora madre de su amigo Pablo. Velatorio: 8/7 de 19:00 a 22:00 hs, Sala 303 (Piso 3) Salida 9/7, a las 15:10 hs. Crematorio 9/7, a las 15:10 hs. San Lorenzo.

†

#### MYRIAM RAMONA **ELISABETH** ARTEAGA Vda. DE **CAPRILE**

q.e.p.d.

Falleció el 8/7/2024. La 63 del Jockey Club de Rosario participa el lamentado fallecimiento de la señora madre de Pablo Caprile, uno de sus miembros, y lo acompañan en su dolor. Velatorio: 8/7 de 19:00, a 22:00 hs, Sala 303 (Piso 3) Salida 9/7, a las 15:10 hs. Crematorio 9/7, a las 15:10 hs. San Lorenzo.

†

#### MARIO ADOLFO **ROBERT**

q.e.p.d.

Falleció el 8/7/2024 El Yacht Club Rosario v su Comisión Directiva lamentan el fallecimiento de su Socio Vitalicio y Ex Comodoro, y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

+

#### **ALBA RAQUEL MARIANO**

q.e.p.d.

Falleció el 8/7/2024 Sus hijas: Silvina y Gabriela; hijo político: Carlos: nietos: Guido y Julia; bisnietas: Alfonsina, Margarita y Martina; comunican fallecimiento. Sus restos serán cremados hoy, a las 10:00 hs, en el Crematorio Privado de Caramuto en San Lorenzo. P.: CARAMUTO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422)

#### **PARTICIPACIONES**

†

#### DANIEL HUGO **GABRIEL MARITANO**

q.e.p.d.

Falleció el 7/7/2024. Directorio y Personal de Droguería 20 de Junio SA lamentan el fallecimiento del papá de Franco y acompañan a él y toda su familia en tan doloroso momento.

†

#### DANIEL HUGO **GABRIEL MARITANO**

q.e.p.d.

Falleció el 7/7/2024. Mario, Matias, Gastón y Mirta Litmanovich, lamentan el fallecimiento del papá de Franco y lo acompañan en este difícil momento.

+

#### **GUILLERMO ESQUIVEL**

q.e.p.d.

Falleció el 7/7/2024. El Aeropuerto Internacional Rosario despide con profundo dolor a nuestro compañero Guillermo Esquivel. El destino quiso que Guille nos acompañando desde más arriba v lo recordaremos siempre como una persona especial llena de luz. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su familia, brindándoles todo nuestro apoyo en medio de ésta dolorosa pérdida.

+

#### **RITA JOSEFINA** BERTOTTO DE **MARELLI**

q.e.p.d.

Falleció el 7/7/2024. Sus primos Jorge de la Rua y Rosa María Ordoñez de de la Rua junto a sus hijos Jorgelina, Javier, Florencia y sus familias, y Graciela de la Rua, despedimos a nuestra querida Rita con muchísimo cariño y acompañamos a Juan Pablo, Miguel, Sofía, Manuel y a toda su familia. Siempre te recordaremos y llevaremos en nuestros corazones tu alegría contagiosa que nos ha hecho pasar tantos momentos divertidos.

+

#### ANTONIA AUDORA QUIÑONE

q.e.p.d.

Hijos, hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos, comunican su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el crematorio de Granadero Baigorria. Oeste Servicios Sociales - Mendoza 6534 - Tel. 4565827-Darragueira 1173 -Tel. 6792682 Perú 636.

#### FERNANDO CESAR FRANCIONI

q.e.p.d.

Falleció el 5/7/2024. Consejo Directivo, las Gerencias y el personal de La Mutual de Socios de la Asociación Médica de Rosario participan con profundo pesar el deceso del hermano de nuestra compañera Sandra. Asimismo la acompañan, junto a sus familiares, en esta triste circunstancia.

#### **OLGA ZULEMA** CONIGLIO Vda. DE **DENTON**

q.e.p.d.

Falleció el 7/7/2024 Sus hijas: Marcela v Fabiana; su hijo político: Fabián; sus nietos: Agustina y Matías; amigos y demás familiares comunican que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Eternidad de Granadero Baigorria. P.: CARAMUTO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

#### **EDUARDO AMADEO CEJAS** q.e.p.d.

Falleció el 7/7/2024.

Carlos Semitiel v familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Eduardo v acompañan en el sentimiento a su esposa, sus hijos y demás familiares. Elevan una oración para su eterno descanso.

#### **OLGA ADELINA BUZZETTO (Tita)**

q.e.p.d.

Falleció el 8/7/2024. Hija: Karina Andrea Betro, primos, sobrinos v demás deudos participan el fallecimiento e informan que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Prado (Pérez)

†

#### JUANA JOSEFA **ROMERO**

q.e.p.d.

Falleció el 7/7/2024. Hijos: Miguel Angel, Marcelo, Laura v Germán; hijos políticos: José Luis, Silvia y Silvana; nietos, hermana: Ana; sobrinos y d.d. participan su fallecimiento v comunican que sus restos fueron inhumados en el cementerio parque "Solar del Señor" de Villa Gdor. Gálvez. - P.: SEPELIOS SANTA MARIA SRL, TEL: 5184088

#### **Doctor ALFREDO FERREYRA**

q.e.p.d.

Falleció el 6/7/2024. Los integrantes docentes y no docentes de la Cátedra de Cirugía III de la Facultad de Odontología de Rosario participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Alfredo Ferreyra, ex Profesor Titular, acompañando a su **Fallecimiento** 

#### EMILIO ZONTA

Falleció el 2/7/2024

La Comisión Directiva de la Asociación Familia Veneta de Rosario lamenta el fallecimiento de Emilio Zonta, socio histórico de nuestra institución y miembro de nuestra C.D. por varios años. Acompañamos a su familia y allegados. Que brille para él la luz eterna.

#### **Fallecimiento**

#### JUANA REITANO

Falleció el 6/7/2024, a los 95 años.

Despedimos con inmenso dolor a nuestra querida Juana Reitano, quien vivirá para siempre en nuestra memoria. Seguro desde el cielo junto a tu esposo Felipe seguirán acompañándonos. Tu familia entera te extrañará y elevará una oración para tu descanso en paz.

familia en este doloroso momento.

#### OSCAR ERNESTO **CORNACCHIA**

q.e.p.d.

Falleció el 7/7/2024 Sus hijas: Vilma y Gabi; hijo político: Omar; sus nietos: Guido, Máximo, Agostina, Francisco y Santiago; comunican su fallecimiento. P.: CARAMUTO, Córdoba 2936. Tel. 4373838 whatsapp (+5493412023422).

#### **RITA JOSEFINA** BERTOTTO DE **MARELLI**

q.e.p.d.

Falleció el 7/7/2024. Su hermano Enrique Bertotto y sus sobrinas Josefina y Agustina Bertotto lamentan el fallecimiento de su querida Rita.

+

#### **Doctor ALFREDO FERREYRA**

q.e.p.d.

Falleció el 6/7/2024. Norberto, Gabi, Gonzalo, Chachu, Guille y Fede, despedimos con gran dolor a Alfredo y acompañamos con mucho cariño a Laura, Diego, Ferni y familias.

#### **RECORDATORIAS**

#### GLADYZ SOLEDAD **GAMBOA**

q.e.p.d.

Falleció el 4/7/2023. Vieja querida... como siempre, no cumplo con las fechas importantes pero sé que vos todo me lo perdonas. Ya hace un año que te fuiste. Pero estarás eternamente conmigo. Tú hijo. Edgardo (Tata).



# PUBLICÁ TU AVISO en nuestra web

## funebres.lacapital.com.ar

(para publicación del día siguiente ingresá hasta las 18 hs)

también llamando al .22 8888

#### **ENTRETENIMIENTOS**

#### Sudoku

#### 2 5 1 6 7 6 4 8 5 9 4 7 1 8 5 4 2 9 3 6 1 4 9 5 3 1 6 1 7 9 5 2

#### **Instrucciones**

El objetivo es rellenar la cuadrícula de 9x9 dividida en subcuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula.

#### Solución anterior

| 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 |
| 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

#### Grilla



#### **Definiciones**

1. Representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme. 2. Figura o nota musical cuyo valor es la octava parte del compasillo. 3. Meter en la vaina la espada u otra arma blanca. 4. Autor de obras escritas o impresas. 5. Planteamiento. 6. Dios del mar, en la mitología griega. 7. Tirar o arrojar piedras a una persona o cosa. 8. Contraer enfermedad. 9. Aleación de mercurio. 10. Guardar una cosa en la bolsa. 11. Pelea, lucha, batalla. 12. Que no se puede o no se deja domar. 13. Incandescente. 14. De poco vigor o de poca fuerza o resistencia.

#### Horóscopo

**Aries.** (21/3 al 20/4)

Altibajos en el ámbito afectivo. En otro orden hoy no es día conveniente para poner en práctica tu creatividad.

**Tauro.** (21/4 al 21/5)

El entorno doméstico, tu casa, la interacción con quienes viven contigo, no está siendo algo fácil ni demasiado fluido.

**Géminis.** (22/5 al 21/6)

Estableciendo bien tus prioridades y dejando siempre un margen para los imponderables lograrás mejores resultados.

**Cáncer.** (22/6 al 23/7)

Se mantiene la inestabilidad en el área financiera con cambios y replanteos que no te resultará fácil encarar.

**Leo.** (24/7 al 23/8)

Atento hoy ya que a pesar de una muy buena dosis de racionalidad y firmeza en acciones y decisiones.

**Virgo.** (24/8 al 23/9)

Seguís con altibajos anímicos a pesar de que hoy tendrás más capacidad de manejarlos. Tratá de interactuar algo más de esa manera.

**Libra.** (24/9 al 23/10)

Un entorno público y social para tomar con  $pinzas, ser\, muy\, light, no\, abrirte\, demasiado$ ante los demás.

**Escorpio.** (24/10 al 22/11)

Definitivamente no te pongas muchos objetivos hoy ni fuerces acontecimientos porque es la fórmula perfecta.

**Sagitario.** (23/11 al 21/12)

Si viajás sé prudente hoy, no te apures ni te distraigas. Aún con buena energía e iniciativas tu rutina.

**Capricornio.** (22/12 al 20/1)

Sé prudente en firmas, préstamos, no confíes en terceros y menos delegues cualquier asunto que involucre tus finanzas.

**Acuario.** (21/1 al 19/2)

Hoy el ámbito vincular puede ser realmente inestable y salvo que lo manejes con moderación y sin perder los estribos.

**Piscis.** (20/2 al 20/3)

Posiblemente no estés en tumejor momento en cuanto a tu bienestar físico; altibajos, nervios, estrés.

#### **Ayuda**

refrán popular.

a - a - a - ar - ba - bil - bol - can - che - com - cor - cri - dé - den - dó - dón - dre - em - en - en - es - fer - ga - in - ma - mal - mar - mi - nar - ñar - o - pe - plan - po - sar - sei - so - te - te - te - to - tor - vai

En las columnas sombreadas leerá un

| 1.5 | 10000 |   |   |   |   |   | 2.1 |
|-----|-------|---|---|---|---|---|-----|
| 2.  | L     | A | T | I | N | 0 |     |
| 3.  | M     | Α | R | Α | T | 0 | N   |
| 4.  | A     | L | I | S | A | R |     |
| 5.  | S     | A | T | I | N | Α | R   |
| 6.  | S     | 0 | T | A | N | Α |     |
| 7.  | 0     | M | I | T | I | R |     |
| 8.  | L     | A | N | Ι | L | L | A   |
| 9.  | A     | N | Ι | L | L | 0 |     |
| 10. | S     | Ι | L | L | 0 | N |     |
| 11. | N     | 0 | T | A | R | I | 0   |
| 12. | I     | L | Е | G | Α | L |     |
| 13. | С     | 0 | С | Ι | N | Α | R   |
| 14. | Α     | S | Е | 0 |   |   |     |

Solución anterior

1. A R C O

#### **Sorteos**

Resultados extraoficiales de los sorteos de ayer

#### **Quiniela santafesina**

| EL 1º DE LA MAÑANA |      |     | MAT  | MATUTINA |      |     | VESPERTINA |     |      |     | NOC  | NOCTURNA |      |     |      |
|--------------------|------|-----|------|----------|------|-----|------------|-----|------|-----|------|----------|------|-----|------|
| 10                 | 5060 | 11º | 5654 | 10       | 7319 | 11º | 0307       | 10  | 1660 | 11º | 9211 | 10       | 3377 | 11º | 9248 |
| 2º                 | 0666 | 12° | 4685 | 2º       | 9273 | 12° | 1438       | 2º  | 6627 | 12° | 6716 | 2º       | 9773 | 12° | 8597 |
| 30                 | 3067 | 13º | 4974 | 30       | 3314 | 13° | 3784       | 30  | 0242 | 13º | 9889 | 30       | 4381 | 13° | 9314 |
| 40                 | 7971 | 14º | 7583 | 4º       | 8673 | 14º | 3425       | 40  | 3530 | 14º | 9215 | 40       | 3271 | 140 | 4142 |
| 5º                 | 9889 | 15° | 9344 | 5º       | 9583 | 15° | 7593       | 5º  | 4019 | 15° | 5818 | 5º       | 0361 | 15° | 0427 |
| 6º                 | 9064 | 160 | 0914 | 6º       | 7993 | 16° | 2844       | 6º  | 8316 | 160 | 6998 | 6º       | 2485 | 16º | 9038 |
| 7º                 | 9274 | 17º | 8623 | 7º       | 8924 | 17º | 3658       | 7º  | 3467 | 17º | 9571 | 70       | 7862 | 17º | 2261 |
| 80                 | 4576 | 180 | 7627 | 80       | 1216 | 18º | 4695       | 8o  | 3063 | 180 | 8604 | 80       | 7670 | 18º | 2934 |
| 90                 | 6858 | 19º | 4271 | 90       | 1713 | 19º | 5296       | 90  | 4951 | 19º | 1984 | 90       | 6142 | 19º | 9127 |
| 10°                | 0745 | 20° | 0891 | 10°      | 7154 | 20° | 4687       | 10° | 0037 | 20° | 1776 | 10°      | 8621 | 20° | 1211 |

#### Quiniela de la Ciudad

| EL 19   | EL 1º DE LA MAÑANA |                 |      |     | MATUTINA |     |      | VES | VESPERTINA |     |      |     | NOCTURNA |     |      |  |
|---------|--------------------|-----------------|------|-----|----------|-----|------|-----|------------|-----|------|-----|----------|-----|------|--|
| 10      | 0140               | 11º             | 5687 | 10  | 0909     | 11º | 7480 | 10  | 3714       | 11º | 8957 | 10  | 5224     | 11º | 6784 |  |
| $2^{o}$ | 8182               | 12°             | 7471 | 2º  | 9596     | 12° | 7824 | 2º  | 9621       | 12° | 4894 | 2º  | 1577     | 12° | 1427 |  |
| 30      | 7573               | 13°             | 3795 | 30  | 1954     | 13º | 0684 | 30  | 8861       | 13° | 7618 | 30  | 4823     | 13° | 6641 |  |
| 40      | 7482               | 14º             | 5439 | 40  | 0333     | 140 | 4882 | 40  | 7337       | 14º | 2581 | 40  | 3358     | 14º | 1453 |  |
| 5º      | 2578               | 15 <sup>o</sup> | 4143 | 5º  | 8025     | 15° | 0573 | 5º  | 0315       | 15° | 4429 | 5º  | 9716     | 15° | 0401 |  |
| 6º      | 0682               | 16º             | 8297 | 6º  | 9323     | 16º | 0839 | 6º  | 5126       | 160 | 1509 | 6º  | 8826     | 160 | 2844 |  |
| 70      | 1850               | 17º             | 1708 | 7º  | 2913     | 17º | 7286 | 70  | 2609       | 17º | 4608 | 70  | 6790     | 17º | 5427 |  |
| 80      | 4340               | 18º             | 9482 | 80  | 6608     | 180 | 9583 | 80  | 7448       | 180 | 5478 | 80  | 0611     | 180 | 9928 |  |
| 90      | 4851               | 190             | 1460 | 90  | 1612     | 19º | 2016 | 90  | 3485       | 190 | 9748 | 90  | 0856     | 190 | 5339 |  |
| 10°     | 1375               | 20°             | 4734 | 10° | 4122     | 20° | 6670 | 10° | 5397       | 20° | 7197 | 10° | 4523     | 20° | 2456 |  |
|         |                    |                 |      |     |          |     |      |     |            |     |      |     |          |     |      |  |

#### **Ouiniela bonaerense**

| Qu      | mici  | ia D | onac | CIIS |          |     |      |            |      |     |      |          |      |     |      |
|---------|-------|------|------|------|----------|-----|------|------------|------|-----|------|----------|------|-----|------|
| EL 1º   | DE LA | MAÑ. | ANA  | MAT  | MATUTINA |     |      | VESPERTINA |      |     |      | NOCTURNA |      |     |      |
| 10      | 9430  | 11º  | 2848 | 10   | 3241     | 11º | 3516 | 10         | 7537 | 11º | 6105 | 10       | 8804 | 11º | 4628 |
| $2^{o}$ | 2971  | 12°  | 4842 | 2º   | 4516     | 12° | 9372 | 2º         | 8605 | 12° | 7354 | 2º       | 0830 | 12° | 9201 |
| 30      | 3445  | 13º  | 7367 | 30   | 7041     | 13° | 8146 | 30         | 1826 | 13° | 6260 | 30       | 7907 | 13° | 8315 |
| 40      | 9153  | 140  | 4268 | 40   | 1854     | 14º | 5034 | 40         | 0314 | 14º | 9142 | 40       | 7046 | 14º | 8469 |
| 5º      | 0831  | 15°  | 8906 | 5º   | 3117     | 15° | 2597 | 5º         | 9717 | 15° | 2832 | 5º       | 1751 | 15° | 6745 |
| 6º      | 4272  | 16º  | 8299 | 6º   | 0241     | 16° | 2761 | 6º         | 0084 | 16º | 3580 | 6º       | 0867 | 16º | 4363 |
| 70      | 2211  | 17º  | 6616 | 7º   | 6032     | 17º | 1357 | 7º         | 6831 | 17º | 5086 | 7º       | 3317 | 17º | 9474 |
| 80      | 4972  | 18º  | 5955 | 80   | 7254     | 18º | 3740 | 80         | 8410 | 18º | 5479 | 80       | 0998 | 18º | 2299 |
| 90      | 5788  | 19º  | 8647 | 90   | 1695     | 19° | 3458 | 90         | 5863 | 19° | 4917 | 90       | 5896 | 19º | 1808 |
| 10°     | 8975  | 20°  | 2798 | 10°  | 2775     | 20° | 6265 | 10°        | 7133 | 20° | 9527 | 10°      | 9421 | 20° | 4440 |
|         |       |      |      |      |          |     |      |            |      |     |      |          |      |     |      |

#### Tómbola de Entre Ríos

| EL 19 | EL 1º DE LA MAÑANA |     |      |     | MATUTINA |     |      |     | VESPERTINA |     |      |     | NOCTURNA |     |      |  |
|-------|--------------------|-----|------|-----|----------|-----|------|-----|------------|-----|------|-----|----------|-----|------|--|
| 10    | 7801               | 11º | 5998 | 10  | 7447     | 11º | 6658 | 10  | 0163       | 11º | 8105 | 10  | 7829     | 11º | 4820 |  |
| 2º    | 8350               | 12° | 3623 | 2º  | 3889     | 12° | 3702 | 2º  | 9215       | 12° | 3138 | 2º  | 6135     | 12º | 1869 |  |
| 30    | 6659               | 13° | 5142 | 30  | 3461     | 13° | 9381 | 30  | 2550       | 130 | 8741 | 30  | 8796     | 13° | 8056 |  |
| 40    | 7430               | 14º | 0472 | 4º  | 1704     | 14º | 5297 | 40  | 6736       | 14º | 8557 | 40  | 5233     | 14º | 3236 |  |
| 5º    | 3838               | 15° | 1804 | 5º  | 7345     | 15° | 3001 | 5º  | 7780       | 15° | 0361 | 5º  | 4053     | 15° | 5333 |  |
| 6º    | 8876               | 160 | 4479 | 6º  | 9182     | 16º | 2733 | 6º  | 9579       | 160 | 1993 | 6º  | 7516     | 16º | 1676 |  |
| 70    | 9914               | 170 | 1809 | 7º  | 7252     | 170 | 3108 | 7º  | 9542       | 170 | 6312 | 7º  | 8248     | 170 | 8870 |  |
| 80    | 3711               | 18º | 7788 | 80  | 7645     | 18º | 8382 | 80  | 8939       | 180 | 8737 | 8o  | 5969     | 180 | 2104 |  |
| 90    | 7589               | 19º | 2370 | 90  | 4171     | 19° | 0131 | 90  | 5759       | 19º | 4386 | 90  | 2946     | 19º | 5408 |  |
| 10°   | 4365               | 20° | 9635 | 10° | 1528     | 20° | 0199 | 10° | 3858       | 20° | 5925 | 10° | 1168     | 20° | 5079 |  |

#### Córdoba

MATUTINA

| 10      | 6280 | 11º | 2699 |
|---------|------|-----|------|
| $2^{o}$ | 2164 | 12° | 3235 |
| 30      | 4242 | 13º | 8634 |
| $4^{0}$ | 6019 | 140 | 4022 |
| 5º      | 3213 | 15° | 1938 |
| 6º      | 3475 | 160 | 8364 |
| 70      | 9593 | 170 | 8613 |

#### 7º 9593 17º 8613 8º 6474 18º 1124 9º 6980 19º 5499 100 0889 200 0180 Córdoba

#### NOCTURNA

| 10 | 9293 | 11º | 5292 |
|----|------|-----|------|
| 2º | 8193 | 12° | 3264 |
| 30 | 0991 | 13° | 0487 |
| 40 | 8055 | 14º | 6979 |
| 5º | 8098 | 15° | 1019 |
| 6º | 0949 | 16° | 0524 |
| 7º | 9750 | 17º | 8089 |
| 80 | 4424 | 180 | 2012 |
| 90 | 8421 | 19º | 2672 |
| Oo | 4220 | 20° | 5655 |
|    |      |     |      |

#### **CONTRATAPA**

#### El clima. Hoy

Despejado o ligeramente nublado. Muy frío por la mañana.

MÍNIMA



Las temperaturas de ayer: Mínima: -2.4º a las 8.30 hs Máxima 10,8º a las 15 hs



nublado. Mínima: 1º Máxima: 11º

#### Pasado mañana Mañana



Parcialmente nublado. Mínima: 1º Máxima: 12º

#### **Viernes**



nublado. Mínima: 3º Máxima: 15º

#### Sol y Luna

Salida 08:05 Sol Puesta 18:10



Salida 10.43 Luna Puesta 21:50



Altura del

Paraná

## **Crucigrama**

|    | 8- |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1  |    | 2  | 3  | 4  |    | 5  | 6  | 7  |    | 8 |
|    |    | 9  |    |    |    | 10 |    |    |    |   |
| 11 | 12 |    | 13 |    | 14 |    |    |    | 15 |   |
| 16 |    | 17 |    | 18 |    |    |    | 19 |    |   |
| 20 |    |    | 21 |    |    |    | 22 |    |    |   |
|    |    | 23 |    |    |    | 24 |    |    |    |   |
| 25 | 26 |    |    |    | 27 |    |    |    | 28 |   |
| 29 |    |    |    | 30 |    |    |    | 31 |    |   |
| 32 |    |    | 33 |    |    |    | 34 |    | 35 |   |
|    |    | 36 |    |    |    | 37 |    | 38 |    |   |
| 39 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

#### HORIZONTALES

- 1 Dim. de baranda, pl.
- 9 De esta manera.
- 10 Aféresis de anea 11 Símbolo del bromo.
- 13 Zool. Pato.
- 15 Símbolo químico del radón. 16 Entre hilanderas, se aplica al hilo o
- seda cuyas hebras están dobladas, por poco torcidas.
- 18 Tela gruesa de seda sin brillo.
- 19 Adv. lat. que significa así. 20 Que no hace daño.
- 22 Venir algo hacia abajo por acción de su propio peso.

  23 Pantalla de un ordenador.
- 25 Apócope de grande. 27 Reptil alado fabuloso.
- 29 Especie de chacó pequeño, de fieltro y más alto por delante que por detrás. 30 Conjunto del reino inorgánico de un
- país o región. 31 En ese lugar.
- 32 Símbolo químico del aluminio.
- 33 Nombre genérico de ciertas sustancias químicas.
- 35 Milisegundo. 36 Devoto, inclinado a la piedad. 37 Onda marina.
- 39 De ochenta años.

#### **VERTICALES**

- 1 Conocedor acerca de los libros,
- especialmente antiguos. 2 Símbolo químico del radio.
- 3 Asidero.
- 4 Apócope de ninguno. 5 Indio, de la India.

- 6 Interpreta lo escrito.
  7 Art. determinado femenino singular.
- 8 Circunstancia de ocurrir varias cosas al mismo tiempo.
- 12 Ant. riñón.
- 14 Aráceo.

## Solución anterior

|              | Α | $\mathbf{C}$ |   | S |   |   |   | S |   | R |
|--------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р            |   | O            | R | O | S |   | M | Ι | Μ | O |
| I            | G | N            | O | R | Α | D | O |   | Α |   |
| $\mathbf{C}$ | O | $\mathbf{Y}$ |   | O | D | Α |   | U | N | Α |
| Α            | Z |              | L |   | O | R | Ι | N |   |   |
| $\mathbb{R}$ | O | G            | Α | R |   | Α | R | G | Е | N |
|              |   | Α            |   | E |   |   |   | U | R |   |
| В            | Е | L            |   | I |   | S |   | L | Ε | S |
| O            | S |              | Α | R | G | Α | M | Α | S | Α |
| Т            | O | Α            | R |   | Α | L | U | D |   |   |
| $\mathbf{E}$ | S | Т            | A |   | R | Α | Y | O | N |   |

- 15 Emite risas.
- 17 No más.
- 19 Tela cuyo tejido forma unas rayas
- 21 Preposición, denota complementación. 22 Palo aguzado y endurecido al fuego usado por los indios para arar. 24 \*TRAGON
- 26 Lista de nombres, nómina
- 28 Fís. ohmio, en la nomenclatura internacional.
- 30 (voz inglesa). Bebida caliente compuesta de agua, azúcar, ron u otro licor.
- 33 Entregó.
- 34 Organo de vuelo.36 Símbolo químico del platino. 38 Símbolo químico del argón.



13/7

21/7

28/7

5/8

#### LA FOTO HISTÓRICA (ARCHIVO LA CAPITAL)



Hospital Provincial del Centenario, año 1994.

#### **Pirámide**

Hay que determinar el valor del cuadrado superior. Las reglas son las siguientes:

1) Cada cuadradito es la suma de los números que contienen las dos cajas que lo sostienen, excepto los seis de

2) Las seis cajas de la base contienen sin repetición los dígitos del uno al seis.

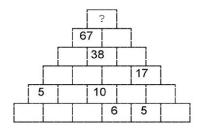

#### Solución anteriores

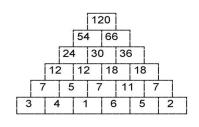

#### **Humor diario**

Por **FREDDY** 

